



PQ 4731 R14 1789 4.8

## OPERE

DELL'

## ABATE GIAMBATISTA

#### CONTE ROBERTI

Coll'aggiunta degli Opuscoli postumi dello stesso Autore, e colle notizie intorno alla sua Vita.





BASSANO, MDCCLXXXIX.



A SPESE REMONDINI DI VENEZIA.

Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.

Q.103

The state of the s

### TOMO OTTAVO.

Annotazioni sopra la umanità del Secolo Decimottavo, coll'aggiunta di una Lettera sopra i Negri. Dell'Amore verso la Patria Trattato postumo.



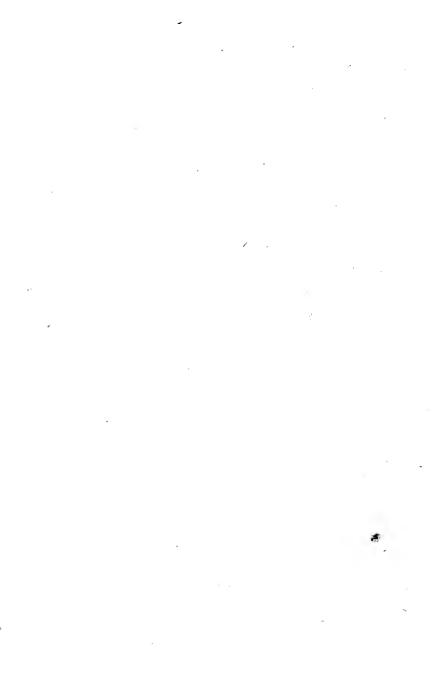

# INDICE.



| 7877             |                       |             |
|------------------|-----------------------|-------------|
| L'LOGIO dell     | la Umanità del Sec    | olo XVIII.  |
| Pag. 5.          |                       |             |
| Obbiezione, ch   | e funno alcuni al     | l' Umanità  |
| del Secolo.      | XVIII.                | II          |
| La Umanità no    | n consiste nella cul  | tura ester- |
| na.              |                       | 17          |
| La vera Umania   | tà non consiste nell  | e sole pa-  |
| role.            |                       | 20          |
| La vera Umani    | tà non consiste nep   | pure sola-  |
| mente in co      | erte passeggiere tent | ere commo-  |
| · zioni.         | •                     | 24          |
| Certa Umanità    | compatisce troppo     | certe col-  |
| pe.              |                       | 26          |
| Universalità tr  | oppo affettata.       | 32          |
| Particolarità tr | roppo geniale.        | 3'5         |
| La Umanità de    | el Secolo XVIII, mar  | eca a' suoi |
|                  | so li contadini.      | 41          |
|                  | lel Secolo XVIII. v   | ien manco   |
|                  | igionieri.            | 63.         |
| Avverta il Se    | ecolo XVIII. che la   | u Umanità   |
| 1                | A 2                   | pu-         |

| puramente naturale è spesso Uman        | ità in-  |
|-----------------------------------------|----------|
| teressata.                              | 84       |
| Avverta il Secolo XVIII. che la Uman    | ità pu-  |
| ramente naturale è inoltre qualche      | e volta  |
| incoerente a se medesima.               | 88       |
| Avverta il Secolo XVIII. che la Uman    | ità pu-  |
| ramente naturale non è che Uma:         | nità di  |
| superficie.                             | 96       |
| La esperienza antica mostra che la U    | manità   |
| naturale fu sempre assai imperfett.     | a. 102   |
| La Umanità naturale era ancora più      | imper-   |
| fetta nelle persone colte, e ne' filo.  | sofi an- |
| tichi.                                  | 112      |
| La setta detta de' filosofi del Secolo  | XVIII.   |
| suppone sempre darsi ottima U           | manità   |
| prescindendo dall' Evangelio.           | 115      |
| Risposta de' filosofi del Secolo XVIII. | in fa-   |
| vore della Umanità non ascetica         | . 118    |
| Elogio della Umanità benefica di E      | cclesia. |
| stici Regolari.                         | 126      |
| Carattere della Carità Cristiana.       | 131      |
| Precetto dell' Elemosina umanissimo.    | 133      |
| Gesù Cristo esemplare perfetto di Umi   | anità e  |
| Carità.                                 | 136      |
| Lettera sopra i Negri.                  | 143      |
|                                         |          |

#### OFFICE OF ANY OFFICE OF

#### ANNOTAZIONI

SOPRA

# LA UMANITÀ

DEL

#### SECOLO DECIMO OTTAVO.

UESTO vocabolo Umanità oggi è una voce usurpata dalle bocche di tutte Elogio le colte persone, e carezzata dalle manità penne di tutti i politici, e di tutti i filo- lo xviiisofi, li quali pieni il pensiero delle idee della egualità primitiva dicono di rispettare-i lor simili, di amare i lor simili, di voler giovare i lor simili; ed arrivano a darsi il vanto onestissimo di sentire entro al proprio cuore le secrete lusinghe, ed anzi i dolci fremiti di questa Umanità, ed a prorompere nella patetica esclamazione, che sarebbero felici, se colle tanto profonde loro speculazioni, e colle tante, e tanto sudate lor carte felicitare potessero un solo de' loro simili. Di alcuni filosofi poi la compassione è per modo tenera e clemente,

A

che

che essi, dilatando la benefica anima, pigliano il patrocinio degli animali medesimi, e predicano come un misfatto il nostro comun mangiare crudelmente polli, e vitelli. La Umanità del secolo diventa generosa e magnanima, e disprezza scogli, e procelle, allorchè si tratta di rinvenire nomini. Gli animosi nocchieri seguono le vie del sole, non come gli Argonauti in traccia di un Vello d'oro, ma in cerca di nuovi lidi, e di nuove isole per visitare i cari lor simili, e rimirare nel viso gl'ignoti loro congiunti. Il traffico, il quale è l'idolo delle più avvedute nazioni, stringe co' nodi reciproci della Umanità tuttaquanta la stirpe creata, e facendoci riconoscer tutti per bisognosi, ci fa tutti ricchi: onde l' Afro, e l' Americano semina, pianta, miete, vendemmia per l'Asiatico, e l'Europeo. Li navigatori veleggiano verso gli stranieri, sperando di riposare poi in seno agli amici: nè si celebrerebbero oggi molto gli Alessandri, ed i Cortes, li quali, incomodi ospiti, turbassero il riposo, e la modestia di antichi, ed innocui posseditori. Ben si celebrano coloro, che sanno coi lusinghevoli occhi, colle serene fronti, coi mansueti cenni, e coi pacifici allettamenti invitare i vagabondi e ritrosi selvaggi, e dalla conversazion delle fiere, e dalla orribilità delle spelonche trarli fuori, ed ordinarli in agiate e sociali popolazioni.

Gli spettacoli del settecento anch' essi spirano umanità. Non più si addestra la italica gioventù alle giostre, ed ai tornei sotto all'elmo, e alla lorica fra i pennoni, e le divise. I cavalieri, anzichè premere arditamente colla lancia in resta il dorso ai focosi cavalli, godonsi giacer mollemente entro un soffice carrozzino. La fierezza eziandio solamente ombratile quasi dispiace negli assalti, nelle evoluzioni, nelle fughe, nelle cadute delle simulate battaglie; e dai più si odiano certamente gli urti, le pugna, le targate, le lanciottate, le botte, le ferite. D' anno in anno si abbassa e raffredda il furore un tempo in certe contrade sì caldo delle cacce de'tori. E' un avanzo dei divertimenti barbarici, che a mio giudizio non fa onore alla educazione di un popolo, insultar per diletto il più benefico di tutti gli animali, provocando all' ira con ogni ludibrio la sua mansuetudine fra una ciurma sgherra di beccaj, e di paltoni, e

A 4

accaneggiandolo, e punzecchiandolo, e sopraffacendolo doloroso, mugghiante, insanguinato. L'ordinario spettacolo, ed il comune divertimento, che appresta oggi la Umanità, è il teatro, dove fra le tenerezze del canto, del suono, del gesto, del ballo non si studia che di destare gli affetti più umani. Dispergansi dunque al vento le opache malinconie di Rousseau, che ci crederebbe uomini beati, quando ci contentassimo di essere animali salvatici. Così pure s'incatenino le furie di Obbes, che la pugna, e la fuga, e la rapina, e la villania costituisce per gli elementi primi del naturale stato dell'uomo. In verità è a rallegrarsi coll'età, alla quale ci siamo incontrati di vivere, che essa sia tanto pulita ed umana. Umanità vuol dirsi ancora questa moltiplicità di uffici, questa numerosità di brigate, questa succession di sollazzi, onde ribollono le gran città e si po--polano i ridotti, e si aprono a chicchessia i penetrali delle famiglie; e questa sì conversevole e sì agevole confusione degli ordini, onde eziandio al parassito, ed al giocatore (se alquanto è splendido ne' panni, ed arguto ne'sali) vien aperto l'adito ai

gabinetti, ed alle mense degli ottimati. Cresce il diletto della presente piacevolezza di tranquilli costumi, qualor si leggono gli annali turbolenti de'nostri maggiori, e s' incontrano tante ire domestiche, e tanti dispareri cittadineschi, e tante popolari sedizioni, e tante tiranniche crudeltà. Qual abuso non fece l'Italia della ben ricuperata libertà: sua dopo la Lombarda lega, e la Costanziese concordia, sedata già la oppressione degli inquieti Federici, o piuttosto de' lor avari e prepotenti Vicari! Le mutue gare insane straziarono le piccole arrabbiate Repubbliche, delle quali ciascuna si faceva una gloria acerba di abbattere, o schernire almeno la sua rivale vicina. In mezzo all'arbitrio di sempre nuovi statuti, ed alla volubilità di sempre nuovi partiti, e spesso nel mezzo stesso di una confusa e popolesca anarchia sorgevano sempre nuovi ed impensati padroni, che erano fabbri, ed esecutori di sempre più iracondi sistemi. I condottieri dell'armi ausiliarie chiamati in soccorso dai Comuni recavano la desolazione ne' territori, e la prepotenza nelle città; usurpando fra le stragi per se col ferro il poter pubblico, ch'erano invitati coll'

oro a difendere. E come poco umano non fu poi l'incerto e capriccioso diritto feudale, onde un privato, dispiegando sopra la sua porta le ali di un' aquila, esercitava in una villa di terrazzani monarchia sopra borgate di schiavi, per cui era un delitto l'appellare a Cesare? Quegli antichi cavalieri della urbanità nimici, e spesso della società, vivevano dispersi, e si rinserravano nelle castella, e nelle torri. Quivi il loro studio non era indiritto alla tranquillità gioconda delle delizie campestri, ma alla sicurezza sospettosa dagli assalimenti, dagl'impeti, e dalle insidie; e però fossati profondi, e luride paludi, e ponti, e specole, e steccati formavano l'architettura quasi militare dei loro stessi civili palagi. Ai nostri giorni ne'piani, e sui colli ne torreggiano ancora gli avanzi, divenuti asili di augelli malaugurosi fra i massi sfessati, e i baluardi rovinosi; monumenti, che annunziano ai passeggeri l'antica inumanità. Ma senza andar addietro molto col guardo a riscontrare le fazioni lugubri, quando il padre istigato dallo spirito micidiale di un nome, o di una divisa odiava il figlio, ed il figlio il padre, basta piegarsi un poco a rimirare il secolo passato, che, le armigere discordie ormai composte del Sacerdozio, e dell' Impero, doveva rasserenarsi, ed ammollirsi. Eppure ancora il secolo decimosettimo fu secolo irato e sanguinoso. La prerogativa di una celebre Umanità era riserbata al nostro secolo decimottavo. Nondimeno alcune obbiezioni si presentano alla mente contro alla Umanità di questo secolo.

Questo secolo è inumano, altri ama di dire, perchè mette impedimento più d'o-zione. gni altro secolo alla propagazion della stirpe. Le massime, ed i costumi correnti minorano le celebrazioni de' matrimoni, e per del Secoconseguenza le legittime generazioni de' figliuoli. Sembra strano che si possa riprendere l'età nostra di porre ostacoli alla propagazione umana, quando in tutti i fogli si annunzia e si proclama essere la popolazione la prima ricchezza degli Stati; e si arrivò in un paese a calcolare quante gbinee appunto nè più nè meno scorrano dentro all'erario nazionale ad ogni spuntar di una testa fuor del ventre di sua madre: e quando si sono distrutti, o riformati tanti Conventi infecondi, ed assegnati limiti più

ristretti al celibato religioso. Tutto ciò è vero, dicon costoro; ma è a considerare, oltre il celibato sacro, esservi il celibato nautico, che rinserra tanti maschi solitari entro a una fortezza di legno, e li consegna, non so se con maggiore periglio al vento, e alla tempesta, od all'inedia, ed allo scorbuto: celibato nautico, che cresce col crescersi ogni giorno gli arsenali, e le flotte del traffico, e della guerra. E' a considerare esservi il celibato appunto guerriero, che dispoglia le montagne, e le pianure della più robusta gioventù, la quale dorme sotto le fredde tende, mentre piangono tante vedove, e languiscono tante spose: celibato guerriero, che cresce col crescersi ad ogni annata la numerosità degli eserciti. E' a considerare esservi nella pace ordinaria il celibato, che può appellarsi servile, cioè quello di tanti giovani servitori, che per aver pane sono costretti a non aver donna. Oggi assai padroni protestano di esser fissi nella massima di non pigliare al lor servigio maritati; e perchè senza ingombro di sposa li credono più comodi alle loro persone, potendo portarli seco senza querela nelle loro gite, come portano sen-

za resistenza il baule, e il sacco da viaggio; o certamente meno incomodi alla borsa, richiedendosi minor salario a pascere una bocca che una famiglia. Per ogni Città in proporzione del suo numero vivono le centinaja, e le migliaja di simiglianti celibi sforzati, che si abbandonano alla disperazione di aver prole legittima. E' a considerare, seguono essi, esservi il celibato filosofico, il quale esalta la libertà, e per un comodo epicureismo ricusa il giogo, e si sottragge dal peso. Rousseau avrà avuto il suo fondamento, quando scrisse, che lo spirito filosofico è nimico del principato, e della popolazione. Ed un tal celibato filosofico, e dirò così oltramontano, cresce in Italia col crescere la scuola del filosofismo. E' a considerare esservi il celibato affatto libertino, che si dedica alla vagabonda voluttà, e ardisce eziandio contristar la natura. Ho letto ancor io un moderno calcolatore, il quale conta nella sua cultissima nazione tre milioni di persone rendute dal libertinaggio inabili a provvedere la Patria colla successione de' cittadini. Il Signor Bellexard Ginevrino in una sua dissertazione presentata all' Accademia di Harlem non

dubita di asserire che nelle metropoli popolose un certo venefico libertinaggio faccia perir tanta gente quanta ne struggerebbe una pestilenza, che in quelle città soprayvenisse ogni quindici anni, e via recasse la ventesima parte degli abitatori. Ricordomi di aver proposta tal asserzione al dottissimo maestro di medicina Signor Dottor Bartolommeo Beccari in Bologna, e che egli dopo un minuto di un silenzio accigliato mi rispose così: la credo vera, attese tutte le conseguenze di quel genere di malattie. Io non mi tratterrò nell'esame, se il celibato libertino oggi cresca, o minori; perchè ho fretta di porger preghiera al lettore, che si compiaccia considerare con particolare attenzione il celibato economico. Nasce il celibato economico dal lusso, che è quella smoderata cupidità di ben parere, della quale è schiavo il secolo nostro. Il lusso è fatalissimo alla conservazione delle condizioni signoresche e civili, onde i germi di tante rigogliose famiglie sfioriscono e disseccano. Un capo di casa impaurisce al nome di matrimonio, perchè è minacciarla con una scossa sino dalle fondamenta il condurle dentro una donzella di sangue gentile. Tre o quattro fra-

fratelli, benchè savi e discreti, si rimirano l'un l'altro nel viso, e finalmente si marita un solo, e si marita spesso tardi, passato il lieto fervore della vegeta giovinezza; e si marita non di rado colla massima di non voler che pochissima figliolanza, onde la roba non si divida, ed un figlio unico possa meglio lussureggiare, e splendere. Quindi è che per tutta l'Italia tanti nobili palagi sono divenuti ginecei sconsolati; dove figlie di matrone, eziandio provvedute di dote, e di bellezza, e di educazione, invecchiano vergini involontarie, nojevoli ad altrui, ed a se stesse. La frequenza de' matrimonj, ed il dono della fecondità restano per la plebe la più ignobile; giacchè il susso incomincia a far paura non solamente ai mercanti, ma eziandio agli artieri, se sono alquanto agiati. Non è da far maraviglia, che nel trecento, e nel quattrocento fossero le cittadi piene di nobiltà, quando la celebrità delle nozze era sì usata. Ne' Diari Sanesi del Gigli abbiamo, che a Siena in un mese solo si sposarono ottanta donne nobili, e cento di buone case. Siffatta querela che il lusso disturbi i matrimonj, e però estingua i casati

ricchi e onorandi, io la feci già nel mio libro sopra il lusso; e tal querela ha replicata più ampiamente, e più illustremente in una ornata e filosofica dissertazione un valoroso Bresciano il Signor Conte Carlo Maggi. Ma ed io, ed il bravo giovine Cavaliere dobbiamo compiacersi anzi della giustezza che della novità della nostra osservazione; perchè prima assai di noi la fece S. Bernardino, che predicava avanti la metà del Secolo XV., e declamava, che la scarsezza della gente, la qual incominciava a scemare in Italia, proveniva dallo sbigottimento, che avevano gli uomini di ammogliarsi per le pompe delle femmine; e però eleggevano di vivere scapoli. E se era vera la predica di S. Bernardino, in verità è più vera oggi la nostra querela. Questo impedimento dirimente de' matrimoni cresce, crescendo ogni giorno il lusso, poichè ormai non sembra usar lusso chi fa spese solide e durevoli, ma si esigono spese caduche e frequenti; e ne' drappi, e negli ornati non si cerca, che la graziosa frivolità sempre fragile e sempre variata. Dalle anzidette cose conchiudono siffatti uomini severi inchinati ad obbiettare, che dunque non si debbe arrogar vanto di singolare Umanità un secolo, il quale singolarmente resiste all' invito più umano, e legittimo, che faccia la natura, ed in singolari modi si oppone alla propagazione della stirpe umana.

Io quanto a me non piglio che parte mediocre nel disputato argomento, e mi avvio per un altro cammino. Riconosco- e commendo la Umanità del secolo decimo ottavo, e solamente m'accingo a farne un esame, pregando chi leggerà queste brevi carte a voler fare qualche noterella meco. Ben confesso ingenuamente, e prevengo ogni lettore di qualunque genio egli sia, che le mie righe saranno rivolte ad uno scopo solo, cioè a provare questa proposizione, che non si dà vera Umanità senza Religione.

Noi abitiamo bene, noi vestiamo bene. noi mangiamo bene. I selvaggi, che o per la paura, o per la pioggia scappano dentro non conalle lor buche, come i conigli ne' nostri cor- nella tili ai lor covaccioli sotterranei, che ad- esterna. dentano per isfamarsi la preda della pesca, e della caccia mezzo cruda e sanguinosa, che si avviluppano entro una pelle di ani-

male, e si proteggon la testa al più col cappello di un guscio marino, da noi sono detti inumani. In verità noi abbiamo ragione: ma non so se abbiamo ragione di celebrar tosto noi per umani, perchè ci ungiamo i capelli con dell'unguento; perchè ce gli aspergiamo con della farina bianca; perchè ci facciamo tagliare colle forbici i panni convenienti al dorso; perchè mettiamo sulla tavola dei piatti grandi, e dei piatti piccoli con tal regola che i piccoli cedano il posto più nobile alla dignità dei grandi. Sarebbe a disputare un poco se tale Umanità di vestire all'oltramontana, di mangiare all' oltramontana, di abitare all' oltramontana, di pettinarsi all'oltramontana, sia propiamente da appellare Umanità o veramente servitù. Humanitas vocatur novum genus servitutis, dice Tacito, scrivendo 12 vita di Giulio Agricola suo Suocero. Agricola era ito al governo della Bretagna, e volendo rammorbidire li Britanni, oltre a parecchie altre industrie, insinuò ancora le mode di deporre i loro braconi, e le lor guarnacche, e, seguendo le fogge di Roma, portar le preteste, e le toghe. Nota Tacito a questo luogo opportunamente: id-

que apud imperitos bumanitas vocabatur, cum pars esset servitutis. Il servire alle mode straniere sembra una spècie di servitù verso le nazioni straniere. Ma che che sia di ciò, la indicata Umanità dei crini, e degli abiti, e dei piatti, non è verace Umanità. Infatti il Davanzati nella sua celebre traduzione con giusto italico vocabolo la chiama Civiltà. Ecco il testo di Tacito. Inde etiam babitus nostri bonor, & frequens toga: paullatimque discessum ad delinimenta vitiorum porticus, & balnea, & conviviorum elegantiam. Idque apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars esset servitutis. Ecco la traduzione del Davanzati. Quindi piacque il vestire alla nostra foggia; e a poco a poco con l'uso de' bagni, stravizj, è ritrovi caddero nelle lusinghe de' vizi: chiamandosi da non pratici Civiltà ciò ch' era una spezie di vassallaggio. Ma io non vo' quistionare di un nome. Dicasi Civiltà o dicasi Umanità, non è certamente quella Umanità, della quale m' apparecchio a scrivere questa trattazione; intendendo io di parlare non di una Umanità insensata e materiale, ma di una Umanità sensibile ed animata.

La vera Umanità non consiste nelle sole parole.

La vera Umanità non è riposta nelle sole parole: eppure questa è un' Umanità di molto uso nell'età nostra, e spezialmente in queste contrade ch' io abito, in cui si parla un linguaggio di zucchero. Ripongono alcuni la Umanità nei saluti perpetui, nelle appellazioni infinite de' nomi propri di ciascuno per le strade, e per li fori senza bisogno di avere al fianco nomenclatori, nei vocaboli vezzeggiativi, nei soprannomi confidenziali, nelle proferte di servitù, nelle invocazioni di patrocinio, e spezialmente in certe amicizie frettolose, che si annodano in un giorno, e si disciolgono dopo un mese, ed in certe cotidiane esibizioni, che si fanno senza intenzione, e si ricevono senza riconoscenza. Tutti i maestri della morale del mondo convengono che è necessario esser umano; ma parecchi nella soavità corrente si contentano esser umani colle parole o pronunciate, o scritte. Le massime di tali Dottori sono tenere, le sentenze mansuetissime, ma le une, e le altre svaniscono in un aereo filosofismo. L'autore dell'articolo Humanité tra gli Enciclopedisti lo chiude col seguente epifonema verissimo: Questa virtà, cioè l'Umanità,

sorgente di tante altre io la bo veduta in moltissime teste, ma in pochissimi cuori. Rousseau stesso scrive nel Contratto Sociale: Resta da sapere, se la filosofia messa in trono praticherebbe quella Umanità sì dolce, che vanta la penna. Nell' Emilio ha un simile sentimento: In verità alcune virtù sono anzi predicate che esercitate. Aveva ragion di dire Marco Tullio nella orazion pro Murena, che si stabiliscono dalla maggior parte li concetti della virtù anzi per la disputa che per la vita. In un genere solo di persone, cioè ne'grandi, e ne' principi trovo avere un non so che di solido le parole cosperse di Umanità; giacchè maravigliosamente ben dice l'affabilità in essi, incui la superbia è la pericolosa malattia dello spirito. Felice in ciò, secolo decimottavo, che ammiri ed onori sedenti sopra i troni di Europa affabili Principi ornati di piana e dolce mansuetudine, ai quali si convengono le lodi, che donava Senofonte all' affabilità del giovine Ciro. Eglino sanno distinguere l'orgoglio dalla maestà; ed intendono che, se alla loro grandezza stanno bene i gravi ed elevati costumi, sempre stanno male le altiere parole, ed i più al-B 3 tieri

tieri silenzi, e le difficili udienze, e le più difficili impetrazioni. La clemenza è quel vento soave, che spira dai loro soli, e che fa germinare ne' cuori de' sudditi la gioja, e la speranza. Grazie però sieno rese a Dio immortale Re de' Re unico e sommo, che parecchi de' Soprastanti alle nazioni potrebbero oggi premettere a molte lor leggi-quel preambolo, che scrisse il secondo Teodosio alle sue: Noi crediamo di ricevere un benefizio, allorchè abbiamo occasione di farlo a' nostri sudditi. Noi rimiriamo come perduto quel giorno, che non abbiamo potuto ornare e nobilitare per qualche atto di benevolenza. Le nostre liberalità lasciano nella nostra anima una secreta soddisfazione. Rendere i suoi fratelli felici è la illustre funzione de' Principi: essa rende l'uomo cooperatore di Dio medesimo. Per tal modo eglino la utilità congiungono dei fatti colla serenità dei sembianti. E questo è poi ciò che intendo in generalità di dire, qualora dico che la sterile Umanità delle parole è insufficiente; ed intendo però di dire, che non basta proporla tuttodì nelle Accademie, come si usa, e stamparla nei tomì, e predicarla ne' sistemi qualche volta impossibili, e qualche

altra volta ridicolosi: come quello pochi anni fa prodotto da certi economisti calcol'atori commossi da grande misericordia verso il povero popolo. Riducevasi il loro sistema a rincarare del doppio, e del triplo il pane; e ragionavan così. Quando il pane sarà carissimo que', che venderanno il frumento saranno ricchissimi; quando quelli, che venderanno il frumento saranno ricchissimi, per godere della loro opulenza, ordineranno frequentissimi lavori: quando gli artefici lavoreranno molto, guadagneranno molto: guadagnandosi molto da tutti non vi saranno più poveri, che i volontari oziosi, li quali si dovran gastigare: dunque tutto il: globo sarà felice. Resta una sola piccola difficoltà, edè, che intanto, attendendosi il fine di tal sorite misericordioso, il quale incomincia dal vender il pane caro, per poco che le cose durassero così, i bisognosi morrebbero di fame avanti che si fossero trascorsi tutti i gradi del circolo della argomentazione, ed avanti l'epoca dell' universale felicità. La Umanità non ha a risedere solamente sulle labbra, o sulle penne, ha da risedere ne' cuori: e non basta; essa ha da uscire, e diffondersi nelle opere;

B 4

#### X 24 X

altrimenti sarà o un suono vano, o una affezione esimera.

La vera Umanità non consiste neppure solamente in certe passeggiere tenere commozioni.

La compassione è una conseguenza dell' amor proprio, dicono alcuni metafisici, il quale si ripiega sopra se stesso, ed all'aspetto di un altrui disastro, s'allegra di non averlo incorso, ed impaurisce\* del poterlo incorrere: questa mistione di compiacenza a un tempo stesso sul presente, e questa sollecitudine sul futuro è quel senso intimo, che si appella compassione. Io non entro adisputare più sottilmente siffatto punto di etica: e solamente mi fa qualche difficoltà che in tale sentenza dovrebbe crescere la compassione in proporzione dell' amor proprio; onde dovrebbe avere altri tanto più mobile attitudine al compatire, quanto avesse maggiore irritabilità di amor proprio al sentire. Comunque sia definita ed analizzata la compassione, niuno dovrà mai riputare se stesso uomo veracemente umano, perchè una non so qual tenerezza gli serpa per le fibre, e gli coli col sangue per entro alle vene. Alessandro Fereo quel sì crudele tiranno assiso ad ascoltare le Troadi tragedia di Euripide, pianse sulle disgrazie di Ercole, e di Andromaca: eppure egli era l'

autor inumano di somme disgrazie a' suoi cittadini. Ho conosciuti degli uomini sanguinari facilissimi al pianto. Certi sono temperati con un tal abito di umori, che piangono per nulla; e si può dire ciò che disse Eschine contro a Demostene nella occasion di un'arringa, che ad essi è più facile il piangere che non agli altri il ridere. E poi si pianga pure, ma già, come notò Marco Tullio, Cito arescit lacryma in alienis malis. Che se somiglianti teneri e fuggitivi risalti del cuore fossero veraci argomenti di Umanità verace, umanissimi dovrebbon dirsi i nostri passionati lettori di Romanzi, i nostri cantanti di ariette, i nostri spettatori non solamente delle tragedie, ma delle nuove commedie lagrimose, li quali non contenti delle reali sventure da soccorrere vanno in traccia delle immaginarie da compatire. Non vorrei che in mezzo agli odierni costumi si pigliasse in iscambio della Uma-Un cittadino di Sibari nità la mollezza. svenne mirando da una sponda, dove giace. va sdrajato fra l'erba e i fiori, un robusto zappatore, che gocciante di sudor caldo il volto premeva cogli omeri curvi la zappa dentro al restio terreno. All'inerte tenenitudine, onde si educano oggi sino dalla infanzia i giovincelli, ogni disagio solamente veduto reca un nonsoquale affanno. Questa non è Umanità pietosa, ma sibbene pigrezza leziosa.

Certa Umanità comparisce troppo certe colpe.

Dopo aver parlato un poca di certa compassione, parliamo ancora un poco di certo compatimento proprio in ispezial modo della Umanità del secolo XVIII, verso certe colpe. Homo sum: nibil bumani a me alienum puto, gridano con Terenzio molti, che si vantano di essere moderati e dolci. Essi filosofano sulla pendenza innata verso il piacere, che ha ogni uomo; esagerano la moltitudine di quelli, che non solamente lo seguono, ma che confessano pubblicamente di seguirlo, e cercano nel numero la impues nità: detestano la ipocrisia di chi professa la virtù opposta; e trionfano su qualche loro caduta vera, o falsa che sia: difendono i diritti della giovinezza: esaltano l'impero adorabile della grazia: protestano, che è un voler troppo l'esigere che l'uomo sia sempre savio, e non dimentichi mai se stesso; essendo maggior peccato di ogni altro l'arroganza di una impeccabilità orgogliosa: e finalmente stabiliscono con solenne e-

pifonema essere meno male amare anche un po troppo il prossimo che l'odiarlo. Dopo tal compatimento modesto, d'ordinario ascoltato volentieri, si procede oltre in questo arringo, e si giura che senza questo vizio (giacchè con questo nome antico convien per prudenza seguire a chiamarlo) senza la soavità di questo vizio sarebbe scipita la società, e specialmente la società pulita, che di esso si condisce, e s'indolcia in un secolo sì conversevole; e che languirebbe tutto il bel mondo senza le amicizie tenere, le servitù simpatiche, i favori leggiadri, e gl'innamoramenti onorevoli. Procedesi oltre nel ragionare, nè si dubita di sostenere che il pendio all'amore fa adoperare delle azioni preclare e magne, donando allo spirito una certa energia per li fatti gloriosi in modo che comporrebbesi un bel libro delle imprese magnanime eseguite per impulso felice d'amore; giacchè un animo freddo e indifferente a certe lusinghe è d' ordinario ancora inerte a tutto, nè val molto a servire la patria, o la casa. Così la discorrono umanissimamente parecchi dolcissimi protettori della Umanità, a' quali potrebbesi applicare ciò, che dice Lattan-

zio (a) nelle sue Instituzioni: videri volunt non solum cum venia, sed etiam cum ratione peccare. E siccome discorron in tal guisa non solamente molti oziosi, che meriggiano ne' caffè, e che notteggiano ne' teatri, ma eziandio dei letterati, e filosofi, che studiano al tavolino, e dissertano nelle accademie; così dopo la teoria discendono alla storia, e provano co' fatti alla mano che siffatte macchiuzze non fanno brutto il viso; e che si può essere (a parlare col proprio vocabolo) un lascivo, ed essere insieme un bravo comandante di esercito, un bravo senatore, un bravo cattedratico, un bravo e buon cittadino. Giulio Cesare, a cagion di esempio, era per letteratura, per arme, per politica uno degli uomini più grandi, che sieno vissuti nel mondo: eppure è troppo nota la sua cattiva pratica con Nicomede Re di Bitinia (b). I versi di Catullo contro a Mamurra mordono probabilmente i suoi disordini; e furono probabilmente letti a lui stesso, mentre stava nel bagno ospite di Marco Tullio nella villa

For-

<sup>(</sup>a) Lactant. Institut. lib. 24. cap. 4. (b) Svet. in Cæs. cap. 49.

Formiana. Ma Giulio Cesare, che sapeva l'altissima sua riputazione non iscemare per simili bagattelle, sofferse con volto placido non solamente i poetici insulti di Catullo, e le orgie Fescennine dei soldati nel giorno del suo trionfo per le Gallie dome, ma le stesse senatorie riprensioni di Dolabella, e di Curione. Il Maresciallo di Sassonia a nostri giorni fulminò le Fiandre tra un drappello di amori buon servitore del pari di Cupido, e di Marte: egli divenuto un cadavere vivo per l'abusata sanità sembrava un'embra, che passeggiasse le sale di Versaglia; ma era ombra ammirata, e riverita. Un' attrice di commedie finì di distruggere la sanità di tanto eroe, che morì vittima celebrata negli annali di Citera, e di Gnido. A parlar seriamente, conchiudono costoro, qual danno reca alla sua gloria sì compatibile debolezza? Già la gratitudine profondamente impressa ne' cuori Francesi la rende immortale più che il mausoleo di Strasburgo, ed il poema di Voltaire. Bastino questi due esempj: per altro essi sono sopra tal punto eruditi scandalosamente sino alla sazietà. Io non negherò esserci stati nel mondo, ed esserci tuttavia dei

donnajuoli, che abbiano fatto, e facciano cose gloriose in toga, ed in armi. Ma quanto a quel loro bel-libretto d'imprese magnanime eseguite per impulso felice di questo vizio, io rispondo che si comporrebbe un libro grosso assai brutto di scelleraggini ancora commesse, libro, in cui si leggerebbono secreti di gabinetto manifestati dagli amanti, assedj interrotti, provincie abbandonate, battaglie perdute, erari rubati, popoli oppressi, monarchie avvilite. E perchè si vegga esser vero ciò, che ho detto di sopra, un tanto umanissimo compatimento darsi non solamente per li giovani dissoluti nelle brigate, ma oggi per li filosofi acuti dalle scranne magistrali, recherò in mezzo solamente il famoso Elvezio nella sua opera, che intitolò dello Spirito, scritta per esaltar la materia. Egli pienissimo di Umanità nel tomo secondo al discorso quarto, e capitolo quinto fa exprofesso l'apologia ancor de'granduomini, che sembrano mettere i favori di una donna a troppo alto prezzo col sacrifizio dei denari, della riputazione, e della sanità stessa. Bisogna compatirli, dice egli, perchè non possiamo noi ridurre a calcolo le apprensioni

sioni intime, che essi hanno del diletto sperato. Chi cammina per un bosco solitario forma colla immaginazione a se stesso i pericoli: e perchè l'amore non può esagerare i diletti? Ignorano forse certi zelanti riprenditori, che non può essere misurator del suo piacere, senon chi lo prova; e che lo stesso oggetto non può aver sempre lo stesso pregio ad occhi diversi; che il sentimento solo pud esser giudice del sentimento; e che voler sempre citare al tribunale della ragion fredda sarebbe come adunar la dieta dell' Impero per decidervi i casi di coscienza. Prima di accusare le azioni degli uomini di genio bisognerebbe saper i motivi, che li determinano, cioè la forza (ecco come spiega Elvezio la libertà umana), dalla quale sono strascinati; e per tale effetto bisognerebbe conoscere la potenza della passione, e i gradi del coraggio necessari a resistere. Se v'ha uomo, il quale sia alieno e per indole, e per massima dall'insultare alla umana fragilità, protesto ch'io sono desso: tuttavia certi signori eccedono nella compassione verso certi peccati, perchè abbondano nelle espressioni di tanta umanità che significano non solamente di compatirli, ma di approvarli. U-

nicamente il loro eccesso è l'oggetto della mia accusa.

Universalità troppo affettata.

Sospetta poi mi si rende la Umanità del Secolo XVIII., perchè mi sembra che affetti troppa universalità. Predicano i filosofi in ogni libretto con sentenze patetiche ch' essi non distinguono emisfero da emisfero, che rimirano tutti gli uomini come amici, che tutti gli abbracciano, e stringono col loro animo, ch'essi sono cittadini dell' universo, che si riputerebbon felici, se potessero sollevare le comuni infelicità. Essi sentono i dolci fremiti della Umanità, essi (e sono frasi appunto tratte dal lor Dizionario) gustano il sapore e la interiore unzione della Umanità, essi sono spesso soggetti al delizioso incomodo delle convulsioni amatorie verso tuttaquanta la Umanità. E' dottrina giusta che bisogna amarci reciprocamente. Tutti gli uomini (come fa l'analisi de' principj di questo amore infra gli altri Monsignor Bossuet nel suo bel libro della politica tratta dai libri santi) sono fatti ad immagine del medesimo Dio, la qual immagine uno nell'altro debbe amare insieme e riverire. Appresso tutti gli uomini discendono da un padre medesimo, onde sono tutti consanguinei, e fratelli: Fecitque ex uno omne genus bominum inhabitare super universam faciem terre (a): ammoniva eloquentemente S. Paolo gli Ateniesi; e però è vero che il genere: umano costituisce un' ampia e dilatata, ma unita e legata famiglia. La nostra fratellanzà finalmente fu onorata da Cristo primogenito de' viventi, il quale ci ha stretti insieme con altri misteriosi vincoli di carità. La carità è la divisa cospicua, con che egli volle che fossero segnati i suoi seguaci, onde distinguerli dagli etnici tuttiquanti. Tutto ciò è vero; ma gli Umanisti moderni, cioè i celebratori della Umanità, non tengono dietro a questi assiomi sacri, e ricusano sempre di nominare carità cristiana, carità dell'evangelio, carità insegnata da Gesucristo, quasi sia la voce carità un vocabolo antiquo e vieto; e l'usurpano solamente, quando si tratta della patria; e dicono con latinismo conveniente la carità della patria. Per simil modo non raccomandano l'amore del prossimo, che sarebbe frase ignobile, e da chiostro; e poche volte ci

(a) Astorum cap. 27. v. 26.

ci additano gli altri uomini come nostri fratelli, ma pressochè sempre col titolo di nostri simili. Sdegnan nella loro locuzione tutto ciò, che sa di ascetica divota, e bassa, e s'ingegnano d'invernicarla colla tinta di un sublime filosofismo, che è la vernice oggi applaudita per le scritture, come quella del Martin per le carrozze. Una Umanità pertanto, che prescinde affatto dalla carità, mi diviene alquanto sospetta, quando l'ascolto sfogare i suoi fervori, e le sue tenerezze con tanta universalità. Grande è l'impegno di tal universalità in amar tutti i simili. Quasi mi vien talora in pensiero voler essa che noi amiamo ancora le scimie, che hanno pure qualche sconcia similitudine con noi. Alcuni fra questi filosofi asseriscono che i pianeti hanno degli abitatori, che o più grandi, o più piccoli, o più lisci, o più pelosi, sono simili a noi; e però dovremo aver l'imbarazzo di amar tutti coloro. A parlare ingenuamente mi nasce timore che, amando tutta la specie umana, dirò così in massa, non si trascuri di amarla ne'suoi individui. Non vorrei che estimasse di poter odiare due o tre individui impunemente, quasi infini-

finitesimi, che si possono trascurare senza errore di calcolo, che già si professa di amare tanti milioni di suoi simili; e di esser indifferente per li poveri, che vede cogli occhi del corpo nel suo paese, chi è già tanto compunto per infiniti disgraziati dell' Europa, dell' Asia, dell' Africa, dell' America, che contempla cogli occhi della fifosofia inell'estasi della sua compassione; e di poter essere un duro colla sua stessa famiglia chi è tanto tenero verso la immensurabile serie di tutte le generazioni. Poco io curo una Umanità, la quale passà la linea equinoziale coll'entusiasmo de' vocabolique che abbandona i gradi delle nostre longitudini, e latitudini colla beneficenza de' fatti, quasi noi fossimo posti fuori del globo.

Ma io sono propriamente uno spiacevole, perchè qualche altra volta la Umanità del la secolo mi sembra troppo particolare. Sono troppo particolare est umane, se sono belle, non, se sono brutte; se sono giovani, non, se sono vecchie; verso le figlie del teatro, non verso le inferme dello spedale, e più sempre verso gli inventori, ed artefici delle inezie eleganti, e

Particoarità roppo geniale .

C 2 delt.

delle agiatezze ingegnose, che verso i lavoratori de' bisogni primitivi. Ricordomi della fame, che gittò sopra Roma l'anno di Cristo trecento e quarant' otto sotto a Graziano, e Valentiniano II. per la sterilità 's delle Italiche campagne, e per la contrarietà de' venti, che impedirono approdare le biade Africane (a). Un decreto si segnò che uscisser di Roma tutti i forestieri; ma i ballerini, e le ballerine, che si ritrovavano allora in numero di tre mila, ebbero il privilegio di rimanere. Augusto fece in simil caso eccezioni più decenti; perchè, come abbiamo da Svetonio (b), ritenne i medici, ed i professori dell'arti liberali. Mercè di Dio contro al decreto sotto a Graziano ed al secondo Valentiniano sorse in Roma un fermo e generoso vecchio cristiano Anicio Basso prefetto della città. Gridò eloquentemente che quegli esiliati erano una parte preziosa e necessaria dello stato: servi, artieri, mercanti, bifolchi ricorsi ad accattar pane entro alle mura: che

era

(b) Svet. in Aug. cap. 42.

<sup>(</sup>a) Symm. lib. 2. ep. 7.... lib. 10. ep. 10. ep. 54. Amm: lib. 14. cap. 6.

era crudeltà insieme ed ignominia porgere la nutritura ai cani, e sottrarla agli uomini: che non troverebbono più li cittadini Romani chi volesse seminar le loro terre, se negavano il cibo a quelli, per le mani de' quali la Provvidenza loro il somministrava; che era un imitare quegli sfortunati naviganti, li quali per allontanare la morte di qualche momento divoravansi scambievolmente: che non era ad attendersi altro ajuto che dal cielo, e che però conveniva meritarselo colla misericordia, aprir le braccia pietose, accogliere tutti quelli erranti per li deserti ed ignudi campi, e pascerli dimezzando il cibo con essi. Al discorso di Anicio si pianse, e poi si ubbidì; l'editto fu annullato; l'avarizia aperse i suoi tesori, ed un popolo immenso fu salvo. Tre migliaja di danzatori pubblici, e pubbliche danzatrici erano un numero eccessivo, e non meno il numero che il privilegio concesso sono argomenti della infinita corruzione di Roma. Non dirò che le persone da scena sieno oggi tanto numerose in una città sola; nè che le signore di teatro si ricevano con quella pompa festevole, colla quale, dice Aristotile nell'

C 3 eti-

etica (a), che i Megaresi ricevevan li commedianti, coprendo di porpora il pavimento delle strade, per cui passavano: ma certo si accarezzano con umanissima urbanità. To mi sono incontrato di udire in una città d'ordinario abbondante di spettacoli una declamazione zelantissima da un cavaliere, perchè in quell'anno non si celebrava carnovale, attesa la morte del Sovrano; e però i teatri pubblici dovevano tacere. Pareva a lui questo un disordine da non, sofferirsi in città ben regolata: e fece in presenza di molti un sermon tenerissimo spirante amore del prossimo, dolendosi che per tali intoppi importuni non circolava il denaro fra i nostri fratelli, e le nostre sorelle, e restavano oziosi maestri di cappella, copiatori, sonatori, cantori, cantatrici, danzatori, danzatrici, suggeritori, pittori, sartori, parrucchieri, caffettieri, portinaj, smoccolatori, facchini ec. Io ascoltava questo afflitto gentiluomo; ma sapeva che una vedova in quel carnovale non aveva potuto ottenere due scudi per dotare una figlia nubile; e che nella settimana avanti al parro-

ço,

<sup>(</sup>a) Arist. lib. 4. ethic. cap. 5.

co, che cercava un letto, s' era fatto dire dai servitori che il padrone non cra in casa. Nascono tali particolari affezioni della Umanità, perchè è una tale Umanità, la quale vuol sempre rallegrarsi, ed abborre ogni contristamento. Fuggono alcuni la vista dei miseri, perchè hanno il cuore tanto ben fatto, come dicono, cioè tanto molliccio, e dilicato, che al solo rimirarli si. contaminano gli occhi, e si conturbano le viscere. Giurano di esser così propriamente conformati ed instituiti fisicamente dalla natura, che non possono sostenere senza commovimento lo squallore, e la malattia. Agli stessi amici, se ammalano, appena fanno una o due prime brevi visite di ufficio; perchè poi la loro Umanità protesta di restar troppo affaticata ed oppressa da quella malinconia di medici, e di medicine, da quella scurità, e taciturnità. Un certo librettino francese mi è caduto, non ha gran tempo, fra le mani; ed era uno di quei libri della settimana, che a Parigi nascono a muojono, e che si leggono nel bel mondo allo specchio fra i pettini, e le manteche. Su esso si raccontano le venture, e le storiette, e gl'intrighi, e i sollazzi di un

C 4

famoso giovine allievo delle tre Grazie, e fresco come una rosa di maggio, delizia delle più lucenti adunanze, ornamento delle passeggiate alle Tuglierie. Notasi, che il giovine venturiere s' infermò, e che, quantunque uso fosse a vivere addensato dagli amici, dopo poche visite ebbe la sala, non che la camera, deserta; e che, allungandosi l'infermità, riceveva appena alcuni rari bigliettini segnati col nome de' cavalieri amici speditigli per la piccola posta, che si usa nelle città spaziose, quando per buona sorte il malato veniva loro in mente o al giuoco, od all'opera. A me pare che non era bisogno farci sapere colla stampa tale avvenimento; perchè è un avvenimento, che nasce in ogni paese ogni giorno fra le nostre donne umanissime, ed i nostri umanissimi uomini. Le stesse dame vecchie, o infermiccie, se non vogliono restare sconsolate per difetto di visite, sono costrette aver ricorso alla bottiglia, e al confetto, ed ai piattelli del credenziere, c qualche volta alle cenette del cuoco. Non già che le anime generose de' nostri magnanimi cavalieri sieno esposte alla bassezza di somielianti attrattive vulgari: ma la cosa

va così. Sin da ragazzi noi impariamo da Ovidio, che gli amici non frequentano più la casa, quando è vuoto il bariletto del buon vino. Ben io avrei due oggetti da proporre, verso de' quali vorrei che fosse particolare la Umanità del secolo decimo ottavo. Assegno due classi di persone; e rimprovero il secolo nostro che non sia abbastanza umano verso i contadini, e verso i carcerati: e chieggo licenza di esporre alquanto copiosamente le mie ragioni, e quasi di perorare la loro causa.

L'agricoltura oggi è onorata dalle cure politiche de' gabinetti, e dalle speculazioni La Umascientifiche delle accademie: e con ragio- Secolo ne, perchè, se l'agricoltura doveva essere manca a' il sollazzo primitivo dell' nomo innocente, veri vere delizioso, divenuta è il conforto cotidia- tadini. no dell'uomo reo, e bisognoso. Senza essa s' estinguerebbe il sì celebrato commercio; perchè senza l'allevamento di altre biade, di altre frutte, di altre erbe verrebbe meno quella felice superfluità, che si consegna ai mari; onde, porgendosi dalle nazioni le destre reciproche, i mutui bisogni, e i mutui comodi si provveggono degli stranieri. Le ricchezze di un popolo agricoltore sono

le più sicure, e le meno esposte ai capriccì della fortuna, ed ai tradimenti della perfidia; giacchè la terra è più fedele che il mare, e le sementi de' grani falliscono più rade volte, che non i banchi de' mercatanti. Appresso sono eziandio le ricchezze le più ingenue, e le più legittime. Un ricco, cui geme il granajo grave della ricolta del suo dimestico patrimonio, ha la nobilissima compiacenza di poter dire a sestesso: io sono un facoltoso non tal divenuto dalla rapina gloriosa della guerra, non dalla pericolosa custodia del regio erario, non dall' ambigua amministrazione degli averi di vedove, e di pupilli, non dalla dura esazione delle civili gabelle spremute fra le grida, e il pianto del popolo oppresso; ma sono ricco per l'innocuo e giocondo tributo de' miei poderi, tributo spontaneo, e soltanto provocato genialmente dalle mie industrie private. Queste, ed altrettali considerazioni potrebbono formare un ingresso illustre a qualcuna di quelle orazioni periodiche, che per promovere l'agricoltura con lodevole inutilità si vanno recitando nelle Italiche provincie fra le assemblee letterarie. Sopra tutte le indicate considerazioni a me

piace quella, che l'agricoltura procaccia ricchezze giuste; ma nel tempo medesimo io insisto, e predico, esser necessario che in mezzo alla giustizia dell'agricoltura egli il padrone sia un giusto ed un pio verso gli agricoltori. Temo talora, che questo stesso sì esaltato pregio delle terre, e questo stesso sì promosso studio di coltivarle non renda alcuni de' posseditori avari e crudi forse per la troppo avida brama, e forse ancora per la troppo ambiziosa voglia che i propri poderi, come più accortamente trattati, soverchino coll' abbondanza i vicini. Pertanto estimo di poter con ragione alzar la voce, e dire ai possidenti, che, se vi sono casi, in cui si voglia usare Umanità particolare, come certamente visono, usarla si debbe coi contadini. Non vorrei che altri mi riprendesse qual sognatore maninconioso, e zelante importuno di disordini, che non vi sono; e mi esortasse a stare cheto; perchè già gli uomini avveduti praticamente intendono giovar meglio alla fruttificazione de'lor poderi una numerosa e robusta progenie di ben pasciuti e prodi villani, che non tutte le analisi de' sali, e de' gessi, e tutte le teorie degli syiluppi, e

delle vegetazioni. Io rispondo esser vero che molti, li quali intendono dirittamente l'affar dell'arricchire, congiungono colla Umanità l'interesse; ed animano a propagarsi sotto ai lor tetti le succedentisi generazioni fra la frequente allegria delle rustiche nozze; siccome con diletto ascoltano mugghiar le piene stalle per la numerosa fecondità delle mandre crescenti. Pure chi negherà che l'avarizia orba non bendi gli occhi ai ricchi; e che le ricchezze per un effetto a esse ordinario non indurino le viscere umane? No: io non fingo peccati, nè miserie. I contadini meritano maggiore Umanità di quella che si usa. E perchè si vegga quanto moderatamente parlerò, non rinnovo i treni dei las Casas, che volean pur rispettata la libertà eziandio degli abitatori dei boschi, e delle caverne Indiane: non ricordo i contratti, che mercatano, e via trasportano tanta carne Africana; non mi affaccio sugli orli delle miniere, entro alle cui tombe voraginose seppellisconsi, più profondamente che i morti stessi, tante migliaja di vivi. Cancello dalla mia memoria, se non posso cancellare dalle carte storiche della Po-

Ionia (a), che colà un signore potesse ammazzare un suo contadino con quindici franchi di spesa. Ben non posso dissimulare avermi recata sorpresa all' animo ne' mesi passati le gazzette de'novellieri; quando l' Irlanda supplicava animosamente la prerogativa d'un franco ed espedito commercio. L'Irlanda è pure di que' tre regni ung, che formano l'Impero Britannico, il quale aupena è mai che si nomini senza eccitarsi in noi le idee della opulenza, e del fasto: enpure que' milordi eloquenti giuravano dai loro rostri parlamentari, che le razze rusticane erano tanto afflitte e grame, ed a tanto stremo di povertà condotte che viaggiando per le provincie, e passando avanti alle capanne de' lor campagnuoli che sono angusti e penosi abituri, di cui la sommità apre a stento un buco all' esito del fumo, ed all' ingresso del lume, vedevansi mucchi di ragazzi ignudi per inopia di vestito baloccare sulle porte, e sulle aje, ed insozzarsi tra la polvere, e il fango. Non uscirò della nostra sempre florida e fruttifera Italia. E confesso inoltre ch' io abito certe liete con-

tra-

<sup>; (</sup>a) Hist. de Pol. p. M. Selignac .

trade, dove pochi jugeri di terra, veramente alla Romana antica, e questi per la maggior parte magri e sassosi, e solamente conditi dalla natura di un certo sale, che insapora ogni fil d'erba, bastano a mantener il pasto di dieci, o dodici lavoratori, e la mangiatoja di dieci, o dodici animali; e ciò senza aver presidio di prato, o certamente avendolo brevissimo: miracolo di agricoltura, che può sembrar impossibile ai forestieri. Eppure i nostri contadini si veggono di buon cappello, e buon gabbano guerniti venir in truppe giulive al mercato; e le lor donne (oltre all'oro pendente dalle orecchie, e ravvolto intorno al collo) pavoneggiandosi del lor grembiale di tela dipinta, e del lor velo fiorito, recare alla città i frutti della rocca, e del pollajo. Ma questi sono effetti d'un'industria particolare. Ora seguo le generalità, e dico che comunemente i contadini son miseri, e che meriterebbero essere riguardati con occhi più dolci dal secolo umano. Non assai miglia lungi di qua tra piani amplissimi di pingui glebe rimiransi i volti scarnati e squallidi de' contadini, che abitano pagliareschi tuguri impiastrati col loto, e da ogni

gni lato screpolati e rovinosi; contadini , che mal coprono le nudità con un sudicio camice di ruvido canovaccio: e che addentano il pan' nero, mentre pure mietono il frumento bianco; e che bevon acqua, mentre imbottano al padrone il vin grosso. Un Pontefice Massimo, non ha molti anni, dovette, e come Papa, e come Sovrano con due successivi decreti opporsi alla ingordigia degli inesorabili fittajuoli superbi, e minacciosi in discacciare dai campi tosati dalle lor ubertose raccolte gli sciami famelici de' poveri villani, che si andavan aggirando per le campagne cogli occhi desiderosi, e colle braccia incurvate in cerca di poche spighe o dimentiche, o neglette dalla falce stanca e contenta. Carico di pensieri della cristiana repubblica il Pontefice Benedetto quartodecimo giva secondo il costume fuori dello strepito, e del fumo della gran Roma a pigliare nel verde seno di una villa qualche breve conforto alle pubbliche cure: quando frotte squallide di vecchi spossati, di fanciulli imbelli, di femmine lamentose gli si affollarono da ogni lato per via, e ginocchioni colle mani alte impedirono il corso dei soldati guardiani;

e colle voci supplichevoli vinsero il rumore dei cocchi frettolosi. La somma delle querele, e del pianto di quegli infelici affamati era questa, che, mentre cigolavano i plaustri stridenti sotto al peso degli ammas? sati covoni verso i porticali degli abbondosi posseditori, ad essi cogli urti, e colle contumelie era disdetto il sol passeggiare per quelle pianure già rase a spiar pure, se qualche umile spiga giacesse fra quelle aspre stoppie per abbracciarla al seno, e comporne un qualche esile manipolo sollievo della presente fame, e della futura. Il dolore, ed il gemito di que' rustici desolati contaminava la soavità di quell'aere, e dirò così, l'amenità di quel suolo. Le viscere si risentirono in petto al Beatissimo Padre, il quale, benchè fosse di sua natura temperato Principe e frugale, tuttavia intendeva di andarsi a goder le delizie della campagna in un albergo conveniente alla dignità de'suoi ozj. Crederò che dicesse fra se nell'animo pietoso: questa militar guardia, che mi precede, questa signoril assemblea, che mi accompagna, questa servil turba, che mi segue, abbonderan liete di tutti i comodi della vita; ed intanto

tanti poveri delle circostanti ville neppure potranno portarsi a casa dopo il travaglio di un intiero sole piccolo fascio di biada penosamente raccolta? Quando passavano per queste contrade i Claudi, ed i Luculli, essi potevano sofferire somiglianti spettacoli: ma io non li soffrirò già io: ed arrivato a casa si pose al tavolino, e scrisse una pubblica lettera commendatizia dei villani. In essa recò l'esempio di Rut; e non entrando alle dispute de' teologi giureconsulti, se l'ordine registrato nel Levitico, e nel Deuteronomio fosse precetto di giustizia, o solamente insinuazione di carità; e nella supposizione che fosse precetto, fosse o non fosse ora tra noi abolito, si contentò di cristianamente esortare i padroni delle messi a non voler disdire duramente la licenza di un misero spicolare dopo la mietitura. Questa lettera la scrisse egli nell' anno secondo del suo Papato, ma con poco frutto; perchè poi pervenuto all' undecimo dovette nel 1751. comandar da Sovrano, e sgridar l'avarizia con quella voce ; per la quale essa solamente ha orecchie, intimando pene di denari ai crudi trasgressori.

D

· Nelle due ultime carestie, che gittarono sopra Italia, chi negherà che non si sieno vedute in qualche paese delle torme di contadini gir ramınghi qua e là, e cader ancora dal languore sopra i solchi avari di biade dopo le ripulse de' padroni ancora più avari? Io mi ritrovava l'anno seguente alla prima in una bellissima Italica città signora nel suo dominio di assai monti, e di assai valli, ed ebbi quivi la opportunità d' intendere la pubblica confessione di un signor ministro noto per massime poco amiche ai chiostri, il qual protestava che essendo egli l'annata antecedente incaricato: della gravissima cura del pane, fu vicino a veder periti d'inedia casolari intieri di valligiani, e di montanari, se non era il soccorso venuto, non dalla Umanità dei ricchi gentiluomini, ma dalla carità dei poveri Religiosi abitanti nelle Certose, nelle Badie, negli Eremi sui monti alpestri, e tra le cupe vallate della Provincia, cioè di solitari, cui molti rinfacciano che in un ozio sacro mangiano inutilmente il pane dello Stato. Nè mi si dica di nuovo, che potrei risparmiar la fatica di far la predica sul tema che in tempi difficili di scarse rac-

colte bisogna alimentare i contadini; perchè non si vedono mai campi non seminati per difetto di coltivatori morti di fame, o fuggiti via. Rispondo ch'io so che si ritengono, e si mantengono i villani da chi non è stolto per non restar poi senza messe, e senza vendemmia: ma mi si permetta di dire tutto quello che soi. So-che il cibo prestato non di rado è reo, cioè tristi rimasugli e rifiuti del granajo; e che è quasi sempre sì scarso che appena basta a racchetare i latrati della fame nel ventre inquieto. So che il grano loro si vende al prezzo più alto; e che il debito si nota ne ferrei libri economici, ne' quali ritrovan sempre nuovi diritti di esazioni i severi gastaldi vogliosi di farsi sempre nuovi meriti co' padroni. So che, se al-cattivo anno succede il buono, fatta collo stajo la partizione, alla fine i sacchi aperti del padron creditore ingojano le biade per modo che, spazzata l' aja, e da banda riposta la semente, rimansi la sbigottita famiglia con un tenue mucchio, quasi quell' anno ancora la nebbia, o la gragnuola avesse disertato il podere. So che si aspetta che gli animali nascano, e la vacca allora si munge a conto del padro-

ne, o piuttosto il vitello, e il puledro; il capro, e l'agno si strascinano fuor delle stalle fra il pianto del bifolco, e del pastore, li quali amano quegli allievi quasi quanto i loro figliuoli. So che, se per attentissime cure della suocera, e delle nuore prospera il filugello, indarno spera affrettar sue nozze la figlia adulta; perchè il fattor minaccia, e bestemmia, se sul suo panco non afferra il numerato argento ritornar che fa il reggitore, o la reggitrice dalla piazza. So che in difetto di ogni altra riscossione si fan pagare i lor debiti ai contadini col corpo, e le lor membra si logorano con durissimi e pesantissimi lavori. So finalmente che qualche volta si trascurano eziandio le apparenze della Umanità; ed a spremere dalle lor vene i denaruzzi di qualche credito si spogliano, si calpestano, si tribolano, si martirano. L'anno 1775, nel pio Monte di una città vicina giaceva il compassionevol deposito di oltre a dodici mila catene da focolajo sostenitrici della pentola, e del laveggio, recate per lo più dal territorio, deposito, che significa a qualle angustioso stremo fosser condotte dodici mila famiglie. In un' altra città ho io veduto

duto cogli occhi miei al pubblico incanto fra i popolari sibili esecratori aratro, e marre, e falci, e ronconi rustica suppellettile rapita dal fiero padrone a'suoi contadini cacciati, e privati di ogni altro tetto da quel del ciclo in fuori. In faccia pertanto a somiglianti barbare massime, e barbare pratiche, che non sono sì rare, com'altri può lusingarsi, affermo esser dovere rigido e stretto, che i contadini sufficientemente si pascano di quella terra, che tutto l'anno coltivano col sudore della lor fronte: ed affermo, (senza chiamar in ajuto la teologia) esser questa legge di natura, che obbliga il pagano, ed il turco del pari che il cristiano, ed il cattolico; ed esser questo un dettato primitivo dell' Umanità propria dell' uomo: dettato, che non può esser deluso per veruna carta economica, nè per verun patto colonico. Il solo lume della ragione fa scoprire questa verità, che l'Ente sommo creatore delle cose, se è provvido, come essere il debbe essendo Ente perfetto, non può avere nè voluta, nè permessa questa inegualità di beni senza ela condizione, la quale giustifichi il suo governo, che gli avanzi si diramino, e si span-

dano a supplire gli altrui bisogni; onde in tal modo l'abbondanza degli uni con loro merito compia il difetto degli altri. E da tali evidenti principi di natura ne discende quel corollario sì poco inteso, e sì fatale ai ricchi, cioè che in qualche verissimo senso non è più suo del ricco, il necessario al suo stato, che non è suo del povero il superfluo allo stato del ricco. I primi poveri poi sono i contadini; onde, se dalla razionale Umanità si vuol serbar l'ordine nella partizion degli ajuti, i contadini per lo più debbono essere prescelti. E' vero che vi sono nelle città de' mendicanti, che si sdrajano gementi ne'portici, e ne'ponti, e che si aggirano sordidi per le popolate contrade. Non disvelo per ora le loro fraudi, e la loro ghiottoneria; onde talvolta nelle ingorde ed impure biscazze gozzovigliano parassiti notturni dopo essere stati impostori diurni. Sonovi de' mendicanti veramente bisognevoji, che si hanno a sovvenire; ma verso di essi la Umanità del secolo nostro lodevolmente non manca: ed i Principi (che sieno pur benedetti) non solamente nelle cittadi soccorrono la povertà aprendo alberghi, e spedali a vecchi, a vedove, a

malati di ogni maniera; ma prevengono la povertà stessa, instituendo case di educazione, e scolastiche officine di mestieri agli orfani, ed ai pupilli. I contadini sono forse i soli, che e sani, ed infermial mio occhio sembrano 'trascurati, eppure formano un numero immenso. Ed al proposito de' mendicanti si potrebbe aggiungere una considerazioncella, che, qualora i tuguri villerecci son provveduti di biada, appena è mai, che si neghi ai mendici dai contadini, d'ordinario sensibili e proclivi alla carità, un pezzo di pagnotta a mangiare, ed un fenile a giacere. Addiviene non rade volte, che dei mendici, dopo le inutili dimore alle porte superbe, ed agli scaglioni inesorabili de' palazzi; e dopo le replicate ripulse ingiuriose de' cittadini, si disperdano per la campagna, ed ivi trovino ricovero, e ristoro.

Sinora le cose, che ho scritte, appartengono al diritto della giustizia; ma io ho un altro diritto non clamoroso, nè forense, del quale non fanno gran menzione i legali scrittori di civiltà, e ch' io soglio appellare diritto di decenza, e senza la quale non può darsi grata ed universale armonia di socie-

D 4

tà. O signori, voi ricompensate largamente gli argentieri, i sarti, i doratori, gl'intagliatori, gli addobbatori, che vi rivestono di fini drappi le persone, e vi adornano le stanze di agiata e splendida suppellettile: ma avvertite che i contadini sono i primi artigiani più necessari, sono i professori più rispettabili dell' arte forse la più difficile, e certo la più importante. Che sono mai li quattordici mila parrucchieri, che leggo trovarsi in una metropoli di Europa a petto di quattordici mila bifolchi industriosi? Ma già è noto pur troppo, che le arti si pagano più in proporzione della loro inutilità, e meno in proporzione della loro necessità. Che se in tutte le cose siete innamorati del lusso, sappiate, che i contadini sono i veri promotori del sì vario e ridente lusso della natura, perchė senza il consiglio, e l'opera di loro la natura languirebbe pigra disadorna infeconda, e loro mercè è sì liberale ed avvenente. Anzi senza essi neppure potrebbe sussistere il vostro cittadinesco lusso fattizio; e da loro dovete riconoscere i vostri ozi, i vostri piaceri, le vostre pompe. Signori (mi sia permesso seguire ad interpellarvi) voi vi fate un vanto

di trattar bene i vostri servitori: ma sappiate che i vostri servitori più benemeriti sono i contadini: e che, mentre i primi v' ingombrano le camere, talora con poco comodo vostro, essi i contadini sudano per provvedervi tutti i comodi della vita: e mentre i primi dormono oziosi negli atri, e forse vi maledicono alle porte del teatro, essi i contadini vegliano solerti, e preganvi con voti perpetui felicità, essendo congiunti insieme e legati i vostri vantaggi ed i loro. Commendo la cortesia di ben nutrire e carezzare i servi, che vi sono familiari: ma ai miei occhi, ed ai miei orecchi è un oggetto di esecrazione, e di scandalo veder trattare i villani con tanto orgoglio, che sembrano sdegnarsi certi grandi messeri di respirare comune con essi l'elemento dell' aria; ed il cacciarli dalla faccia con ingiuriosa voce, se s'inchinano e si prostrano per esporre le loro indigenze. Intanto i prediletti giovani famigli culti innanellati odorosi nell'abbondanza delle vostre case, giocano, tripudiano, si abbelliscono, s'infeminiscono, e tentano entrare a qualche parte del raffinamento stesso de' piaceri, che forma lo studio della vita de' padroni. O Dio! qual

qual comparazione è mai fra un contadino onorato fedele semplice parco, ed un cameriere vezzoso, ed un lacche libertino, di patria, e talvolta ancor di lingua forestieri, che ignoti non hanno altra raccomandazione che quella degli unti capelli, e delle-guance colorite, o al più di qualche scienza nel disporre i piatti di una tavola, ed i vezzi di una toletta; ma uomini nel fondo Toro licenziosi, cui l'aria, e il metodo di certe famiglie mondane rende impossibile la osservanza dei precetti della Chiesa; e la corruzione del loro cuore rende disprezzata quella dei precetti del decalogo, e della natura? E però qual meraviglia se in questi ultimi anni, in queste contrade si sono uditi sì frequenti i latrocini domestici agli argenti, ed ai denaria Il mantenere servitori di tal carattere signoresco, benchè sieno spesso viaggiatori, e scapoli senza famiglia, è tuttavia prendersi l'incarico di mantenere un' altra loro famiglia numerosa di vizi dispendiosi. Conchiudiamo dunque: o signori siate miti pazienti larghi co'vostri 'servitori di casa; ma non vi dimenticate i vostri contadini, che sono fuori di casa. Non isdegnate di accoglierli ne' vostri appartamenti, benbenchè malconci ne' panni, e di rimirarli nel viso benchè bruni rabbustati e maceri. Sono così sparuti, perchè la loro vita è dura, la lor fatica non interrotta. Una torma di villani, che a questa stagione, in che scrivo, taglia il fieno, e la segale, e più nel cocente Luglio il frumento, nuda polverosa sudante abbronzata propriamente mi intenerisce. Non bisogna immaginarsi i conta dini quali li descrive nelle sue egloghe Monsieur Fontanelle, e quali erano in fatti nella villetta di Madama di Pompadour; villetta, in cui doveano esser tutti belli, vestiti tutti di un lindo e leggiadro uniforme ; e le contadinelle dovevano essere tutte forosette col cappellin infiorato, e colle scarpette guernite; villetta, in cui li boschetti stessi ordinari dovevano esser di rose: nè so perchè Madama non desse l' ordine ancora che le rose nascessero senza spine. Il padre del Re presente di Francia facea condurre dall'ajo i suoi figli, come so aver ricordato altrove con Monsieur Tomas, fuori degl'incanti di Versaglia, di Trianon, di Marll ad essere testimoni della reale vita penosa, che menano i lavoratori delle ca mpagne. Bisogna mirare dappres-

so il loro stato naturale, il loro vitto vile, il loro vestito grosso, le loro abitazioni affumicate; ed allora i doviziosi e gli agiati sentiranno la pietà, e la sentiranno maggiore quanto saranno maggiormente doviziosi ed agiati, eziandio che sedessero sul trono. Casimiro II. soprannomato il Giusto fu detto in Polonia il Re de' contadini; ed a lor favore implorò bolla dal Pontefice Alessandro III. E la famosa gallina, la quale desiderava Enrico IV., quasi per frutto di tutte le sue vittorie, che potessero mangiare tutte le feste, o almeno le domeniche, tutti i contadini del suo regno, è una gallina, che forma il panegirico al suo bello ed ampio cuore, Ed il morto Re Stanislao, che fu il Tito della Lorena, ma assai miglior dell' antico, ne' quattro tomi bellissimi delle sue opere, che tengo sotto degli occhi, di una ornatissima edizione Parigina, opere, che a ragione s'intitolano Œuvres du Philosophe bienfaisant, perchè spirano tutte illuminata filosofia caritatevole, oh come egli detesta gli scandalosi diritti del servaggio, e della schiavità sopra de' contadini, li corpi de' quali meno si rispettano nel travaglio, dice egli, che i corpi de-

degli animali! Nè mi si rimproveri che le mie tenerezze per li villani sono da uomo inesperto delle loro malizie, e dei loro furti; perchè a liberarmi dall' accusa io distinguo così. Se si parla dei comodi e ben trattati, pochi di essi rubano: infatti i padroni confermati dalla esperienza se ne fidano, ed essi si veggono incanutire sotto ai tetti, dove nascono, anzi per serie lunga di generazioni con amorosa fede seguono ad ubbidire alle stesse amorose casate. Se si parla dei fatti miseri dalle angherie degli avari fisicosi, e dalle prepotenze dei signorotti burbanzosi, confesserò che alcune volte rubano: ma chiederò poi licenza di dire, che alcune altre volte tolgono, ma non rubano. La prudenza dei veggenti in Israello divieta il dir sempre tutto agl'idioti per timore, che non abusino della dottrina, benchè giusta: ma nel tempo medesimo la vera Umanità naturale prescrive di annunziare in nome della natura ai magnati del secolo, che ancora i contadini sono suoi figli, e che hanno gius di vivere. Per altro ordinariamente i contadini, e le contadine, se sono veracemente tali, evivano spezialmente in rimote distanze dal corrompimen-

to delle città, menano vita sobria laboriosa paziente. Di poco si contentano, il loro teatro innocente è la vista di una campagna vigorosa e ben vegnente, i loro facili piaceri le greggie, e gli armenti, i lor desideri erba, uva, biada. La conchiusione sia dunque che bisogna provvederli comodamente di pane, e difenderli dalle carestie delle stagioni maligne non meno che da quelle fabbricate dai cupi monopoli degli ingegnosi avari. La Umanità in tale provvedimento, ed in tale difesa favorisce la vera utilità de' posseditori. E' detestabile del pari che perniciosa quella massima, che il villan si ha da opprimere, perchè umiliato e pauroso del suo alimento non imbizzarrisca, ma attenda al lavoro; quando il misero afflitto, e non mai ben satollo sbigottisce, sviene, dispera, odia, arrabbia. Per lo contrario, se è benestante, ed ha lana da-vestirsi, se ha dispensa da condirsi la tegghia, se botte da rallegrarsi lo stomaco, esulta, gira, intraprende, compra, cambia, provvede, e senza la voglia ambiziosa e pungente di cangiare stato, impingua i suoi capitali, e cresce, e prospera, e fa prosperare i campi, e i padroni. Prosperi, e beati

saran que' padroni, che potran dire con Giobbe: Signore, se affissi l'anima de' miei apricoli ; il tribolo mi nasca in iscambio del frumento, e la spina in iscambio dell' orzo: si animam agricolarum afflixi, pro frumento oriatur mibi tribulus, & pro bordeo spina (a). E saranno beati appunto, perchè saran benedetti da Dio, il quale replicherà loro quelle antiche promesse: io vi spedirò a' tempi opportune le pioggie: la terra si vestirà di erba; e le piante si caricberanno di poma: la messe, e-la battitura, e-la vendemmia, e la seminazione si succederanno tutte felici, onde voi mangerete il pan vostro con saturità: dabo vobis pluvias temporibus suis: & terra gignet germen suum, & pomis arbores replebuntur: apprehendet messium tritura vindemiam, & vindemia occupabit sementem (b).

- Sinora ho donato il favore delle mie parole al corpo de' lavoratori delle campagne;
óra vorrei donarlo in parte alla disprezzata
moltitudine degli abitatori delle carceri.
La causa, che imprendo a trattare, è ben
dif-

La Umanità del Secolo XVIII. vien manco verfo li prigionieri .

<sup>(</sup>a) Job cap. 38. v. 40. & 41. (b) Lev. cap. 26. v. 3. 4. 5.

differente, e più difficile assai. Odo a dire e leggo presso gli autori Inglesi esser grande l'abbandono, in che si lasciano i prigionieri presso quella per altro cultissima nazione. Traggansi dunque i sonanti chiavistelli, ed innanzi ai nostri occhi stridano: aprendosi le ferrate porte delle pubbliche prigioni. Gli architetti de' principeschi soggiorni, e de' palazzi destinati ad udire i litigj del popolo, e rendere la ragione alle genti, ed a rappresentare la maestà de' Comuni, e delle Repubbliche, dopo aver condisceso a tutti i genj magnifici dell' architettura nell'amplitudine delle sale, nella lunghezza degli archi, nella dignità delle basiliche, nella letizia delle loggie, e de' parchi, si sono poi dati il vanto quasi crudele di contrapporre l'angustia, la tortuosità, l'umidore, la intemperie delle carceri ingegnosamente malinconiche e tormentose. O qual apparato orribile di miserie si presenta a'nostri occhi, seppure tanto lume s' insinua, onde il vedere sia lecito, nè ricorrer si deggia allo stentato pallore di una languida lucerna! Quel duro tavolato è il luogo destinato al comune riposo, e letti particolari sono que' fradici mucchi di paglia

glia qua e là ammassati: nè miglior conforto ha la umana natura, se l'emicrania la crucia, o la febbre la prostra. I lai, e i sospiri, le ire, e le disperazioni, le querele, e le risse de' mal congiunti compagni formano l'odioso suono, di che rimbombano le curve volte, ed i lunghi atri. Se dentro a così afflitto soggiorno volessimo intrattenersi alquanto; finchè arrivi l'ora, che sembra la pietosa, di ristorare col cibo, e colla bevanda le carni macere di quegli affamati, noi non vedremmo apprestarsi per la pubblica mensa, che pane, ed acqua: sebbene io temo che la nostra pazienza non fosse per reggere, ed aspettar nulla; e che dopo le prime occhiate volgeremmo le spalle 'a quella nudità, a quel contaminamento, a quella contagione di quell'aere corrotto, di quel tetro alito, di quel terren sordidato.

Ma una voce severa parmi di udire, la quale qui sul principio riprenda me come un debole, e la mia compassione come importuna, perchè, favellandosi de' carcerati, si favella di una turba di scellerati, che è degna dell' abbandono degli innocenti, e della esecrazione de' virtuosi. Io rispondo e confesso esser pur troppo costretta la vi-

E

gilanza de' magistrati conservatrice delle vite, e delle sostanze de'popoli a rinserrare tra i claustri e i cancelli delle prigioni gl' impeti furiosi, e le malizie nocive di chi abusa delle sue forze, e della sua libertà per opprimer l'altrui: appunto come in un antro si rinserrano le fiere, perchè non ci sbranino, e si schiaccian le serpi, perchè non ci avvelenino. Confesso inoltre, che il carcere instituito dapprima a custodia essersi. appresso costituito inoltre a pena, ed a pena eziandio perpetua, giusta una varia disciplina, sino dai tempi Romani, giacchè pure Cajo Vatinio, e Cajo Cornelio Popilio furon dannati a carcer perpetuo secondo la legge Scatinia (a). Riconosco con riverenza l'autorità punitrice de' Principi; e lascio alla lor destra - da cui pendono le bilance della giustizia, cercar l'equilibrio fra i delitti, e le pene. Solamente piacemi di proporre la considerazione, che i carcerati si vogliono distinguere in varie classi. Havvi de' rei sì notabili, che degni sono di essere spinti nell'interior carcere oscuro, che dagli antichi arca si appellava, ed armadio.

Que-

<sup>(</sup>a) Val. Max. lib. 6. cap. 1. 4 3.

Questi, siccome ci sono tolti via dagli occhi, così in parte intendo di toglierli via dalle mie parole. Dico in parte solamente, perchè anch'essi sono uomini vivi, e serbano tuttavia vivi i diritti sacri comuni alla Umanità. Per altro sono tali delinquenti, che la vigilanza de' Maestrati a nostro bene giustamente guarda con cure gelose, le quali si vogliono rispettare, ed umilmente ringraziare. Intendo favellare di quei carcerati, verso i quali la clemenza de' Principi non solamente permette, ma approva, ed invita i soccorsi degli altri cittadini. Siffatti prigionieri li divido in più classi. La prima classe io la formo dai rei ordinarj, che sono un popolo, per cui si debbon moltiplicar le prigioni: ond'è, che nelle città grandi si può sclamar con Giuvenale:

Felices proavorum animos, felicia dicas Sæcula, quæ quondam sub regibus, atque tribunis

Viderunt uno contentam carcere Romam (a).

Costoro sono malfattori; ma tra essi non E 2 man-

<sup>(</sup>a) Juv. Sat, III. v. 315.

mancano di quelli, cui diè spinta ai misfatti la sorpresa impetuosa, o che ve li condusse lentamente la tentazion pertinace, misfatti seguiti dal rimorso acre, e dalla ritrattazione amara. La seconda classe è formata dai dubbiosi, che sono soggetti alla quistione, e però incerti della sentenza. Fra costoro vi saranno dei colpevoli, ma vi saranno ancora degli innocenti, li quali, dopo aver sofferti gl'insulti, e le villanie dei littori feroci, sono costretti a sofferire le lungherie, e le estorsioni degli scribi famelici. Formasi la classe terza dagl' indebitati. Sarannovi degl' indebitati, cui la crapula, e il lusso, la lascivia, e la superbia avranno fatto mangiare le proprie sostanze insieme, e le altrui; ma ve ne saranno ancora degl' impoveriti per necessità, e per disgrazia, ridotti all'inopia dalla carestia, dalla gragnuola, dall'inondazione, dall'incendio, dalla lite, dal furto, dal naufragio, dal fallimento. Favellando io pertanto in generalità di tutti i generi di persone, che si stringono entro a quelle mura, non considero per ora che due pene ordinarie, e indispensabili, e comuni a tutte, cioè la mancanza di ogni occupazione, e la privazione di ogni libertà. Qualora io passava in un paese straniero davanti alle pubbliche carceri, e vedeva a quelle ferree grate affacciarsi densamente volti di giovinastri luridi sì e cenciosi, ma robusti e beneaitanti delle persone; e gli udiva chieder con un lamentoso schiamazzo bajocchi, e pietà: possibil cosa, dicea tra me, che tanta gente sia destinata a far solamente numero; che tante braccia sieno inoperose al Principato; che tante bocche, quasi in ricompensa de'loro falli deggiano senza fatica mangiar le biade della comune madre la terra; che gli omicidi, gli accoltellatori, gli assassini divengano una popolazione di puro peso allo Stato, dopo essergli stata di puro danno? Ma e non vi sono ponti da ristorare, cammini da selciare, paludi da rasciugare, sponde da rialzare? Sebbene presto interrompeva queste politiche interrogazioni: e solamente m'intratteneva a considerare esser una vera pena quell' ozio, quel niun officio, quella inerzia perpetua, in che si tengono li carcerati. Una discreta opera, ed un travaglio conveniente alle forze, che hanno, ed alle angustie, in che vivono, alleggerirebbe, non graverebbe la loro ca-

 $\mathbf{E}_{3}$ 

lamità col farla dimenticare per qualche intervallo. La immaginazione sempre fissa, e tetramente immota cresce il tormento: e certamente nulla intorno ad essi si aggira che altrove la chiami, o in parte la divida nei giorni sempre uniformi, e nelle notti, che sembreranno loro non mai confinare coll' alba. Quindi è che quegli stessi, che son dannati ad incurvarsi sopra di un remo, ed a percuotere il mare sulle galere, io crederò, che sentano del loro sudore conforto rimirando vari lidi, incontrandosi a varie bandiere, approdando a vari seni di porti varj, e di varie isole. Appresso è gran pena per tutti la perdita della libertà. Piacer sì fino e sì squisito non si trova, che a lungo, ed interamente si gusti senza la libertà. I cortigiani, che vivono fra gli agi, e fra gli, onori passeggiando le lor sale dorate, e i lor dipinti giardini, sospirano la libertà; e sebbene le catene del lor servigio sieno d'oro, pure sono sempre catene, che tratto tratto essi si agitano indosso con impazienza. Ma diciamo cose più ordinarie, e più umili. Io ho sempre rimirato con compiacenza certe radunanze nelle maggiori città, che si appellano Grandi Albergbi de'

poveri, dove i mendicanti si rinserrano, e si pascono, e si esercitano giusta le varie divisioni delle forze, delle età, delle abilità. Non può negarsi che l'instituto non sia amorevolmente politico: ma intanto quella gente sana non può a suo talento respirare l'aria schietta, bevere il sole puro, uscire, se vaghezza la spinge, fuor di una porta della città, spaziare per una campagna erbosa, in somma godere un poco delle ricchezze pubbliche dalla natura aperte a tutti senza dispendio: è sempre cosa dura non aver libertà. Pure altro è l'essere senza libertà, vivendo entro ampie e solenni abitazioni, quali esser sogliono cotesti ricoverì abbondanti di sale, di portici, di cortili, e che si alzano non senza fasto di fabbriche adornatrici delle Metropoli, ed altro è l' essere senza libertà, rannicchiandosi dentro alle buche di celle angustiose, a cui furtivamente spira un raggio scuro di sole. I due incomodi sinora accennati sono due condizioni, che si possono dir comuni a tutti i sani: ma vi sono ancora i malati-

Che immagineremo mai delle malattie de' prigionieri? O Dio! qual abbandono de' medici, qual inopia di rimedj, qual disatten-

E 4 zion

zion d'infermieri, qual disordine d'ore, qual impertinenza di cibi! Eppure, finchè la natura in quegli infelici geme gittata a terra dai morbi, sembra che si deggia sospendere la memoria dei passati loro demeriti. Soccorronsi le belve stesse umiliate dal male; ed un leone febbricitante desta qualche genere di compassione. In verità li prigionieri infermi esigerebbono guardi più attenti, e più umani da un Secolo così dolce, il quale (sia detto a sua gloria) lascia poco a desiderare nella cura degli spedali. Io giovine viveva in una Lombarda città preclara, quale si è Piacenza: ed ivi un Religioso, che professava un instituto pio, e che era nato da una delle più illustri famiglie di Venezia, interrompeva i suoi studi col mendicar per li poveri spezialmente carcerati; e scendendo dalla cattedra il suo passeggio più ordinario era portarsi alle prigioni: egli colle sue sollecitudini arrivò a separare i malati, ed a costituire per essi un appartato ritiro, in cui sentissero qualche conforto di silenzio, di letto, di vitto. Il paterno pensiero trasse approvazione, ed elemosina da assai cavalieri cristiani e gentili, di cui abbonda quella contrada: pure agli occhi del Secolo parve queilo uno zelo nuovo, ed una pietà alquanto stravagante, per non dirla una mollezza divota. Ma io fermamente determino, e francamente affermo essere una giustizia usare in tal tempo di ogni misericordia.

Dopo gl' infermi meritano un mansueto trattamento gl'indebitati, spezialmente se di quelli non sieno, che sono egenti appunto perchè stati viziosi. Caso duro ed acerbo sarebbe per un mercante piccolo e minuto, per un bottegajo laborioso, ma carico di famiglia, il vedersi incarcerato, perchè non pervenne colle sue industrie e fatiche a pagare il censo, e l'affitto; benchè la moglie, e le figlie nubili veglino coll' ago in mano le lunghe notti; benchè la miglior suppellettile di casa sia fuori di casa impegnata. L'acerbità cresce, se i lor creditori sieno sottili fastidiosi duri, quantunque pieni di facoltà; e sieno di quelli, che ricorrono ad ogni tratto al foro, dal quale per l'autorità loro sono sempre ascoltati; di quelli, che cogli atti giudiciari, com' altri farebbe con ambe le mani, afferrano le gole de' debitori, e stringendole, e soffocandole vanno gridando: redde, redde

mente dovrà esser men disagiato: ed infatti trovo, che presso i Latini si appella carcer del tedio, cioè, che, tranne il tedio di
quella obbligata dimora, non doveva avere
noje particolari. Infatti Barnaba Visconti
instituì in Milano custodie segregate per li
debitori, come se ne veggono in altre città ancora. A questi, se ad altri mai, convengono gli ordini di clemenza dati dal
grande Costantino Imperatore a Florenzio,
che non debbono sedis intima tenebras pati, e che anzi debbono usurpata luce vegetari, ac sublevari, & salubribus locis recipi.

Quanto alla universale schiera la Umanità comanda, che abbiano pubblico cibo sufficiente alla nutrizione di un corpo umano. Onorio, e Teodosio facevano che passasse alle mani de' Commentariensi, li quali erano i ministri, che tenevano il registro de' prigioni, vistualis substantia: e ne' codici delle leggi troviamo nominarsi quella, che ivi appellasi libella; e comunque si spieghi, o per misura, o per moneta, era determinata per lo sostentamento di ogni individuo. Sieno pure facinorosi quanto esser lo

ponno, tuttavia, dice Seneca (a) nel libro de' benefizj, il ladro, lo spergiuratore, l' adultero ricevono il frumento pubblico; perchè si dà ad ognuno non come a buono, ma come a cittadino. Io non ricordo che frumento e che pane da rodere: eppure è una gran cosa non avere cotidianamente giammai altra consolazione davanti. Ha un bel dire lo stesso Seneca nelle sue pistole (b), che chi ha polenta, ed acqua può disputare con Giove di felicità: mentre egli, il quale, come gli rinfacciava Suillio, se aveva la casa addobbata a modo di reggia, e le campagne volte in giardini, avrà ancora avuto de' buoni piattelli ogni giorno in tavola da fare invidia a Giove. Appresso comanda la Umanità, che aloro sia amministrata la giustizia. Già suppongo che sieno giustamente imprigionati. Non sono casi im-

(b) Habeamus aquam, habeamus polentam, Jovi ipsi de felicitate controversiam faciamus. Ep. 120.

<sup>(</sup>a) Frumentum publicum tam fur quam perjurus, or adulter accipiunt sine delectu morum: quisquis civium est, cum aliquid est: tamquam civi, non tamquam bono datur. Sen. lib. 4. de bencf. Cap. 28.

impossibili ad avvenire nella multiplice, e sì variata malizia degli uomini, che qualche preside immediato, e qualche ministro ingordo facesse traffico della prigione sotto all'ombra sacra delle leggi; e immaginasse falli, ed interpretasse editti oscuri, e producesse ordini ignorati; e punisse trasgressori] innocenti per ismunger pecunia; avendo riguardo anzi al suo lucro privato, che al pubblico correggimento. Ma siffatti corrompitori di giudizi, o presto, o tardi sono scoperti dalla vigilanza, e puniti dalla integrità de' Sovrani. Ai veri delinquenti dunque, imprigionati con giustizia, sia la giustizia amministrata giustamente : e voglio dire che sia amministrata universalmente, e prestamente, per quanto la prestezza è conceduta dal forense ingombro degli affari, e più da quello de' metodi. L' espettazione sarebbe angosciosa, spezialmente se la coscienza fosse pura. La flessuosa interpretazion delle leggi, la insidiosa varietà degli interrogatori, la cavillosa ambiguità degl'indizi, la superstiziosa osservanza delle formalità, la oziosa vita talvolta de' giudici distratti e sollazzevoli, siccome fanno rialzarsi in grossi volumi inestricabi-

li li processi, così lasciano infradiciare nei carceri lunghi anni i processati. Tuttodì va per le bocche degli uomini la querela, che un litigio sulla roba errante da tribunale in tribunale, e che non di rado torna da capo redivivo dalle sue ceneri, stanca ed affligge colla sua lunghezza una famiglia; e quanto non istancherà, ed affliggerà una persona un esame eterno, che versa sulla riputazione, e sulla vita? E' Umanità rischiarare, accorciare, decidere, assolvere; ed Umanità diviene lo stesso condannare. Tale prestezza quanti beni non recherebbe alla civil disciplina, spezialmente se fosse universale, e la stessa vivace attività al povero del pari si rivolgesse che al benestante? Qual dolore per un povero che si vede dimenticato, il quale non può ottener atti, ed udienza, perchè non ha denari, mentre intanto-ode aprirsi le porte, ed uscirne allegri ed assoluti altri, rei al pari di lui, appunto perchè sono denarosi! So che lo sborso dei quattrini esso pure è una gran penitenza: ma la giustizia debbe farsi forte contra le tentazioni del denaro in tutti i casi. Un Repubblicano Senatore egregio a me noto pronunziò, non ha molto, per avviso ad un gentiluomo, che partiva per imprendere il governo di una città, questa sentenza gravissima: ella si ricordi, che le porte delle prigioni sono di ferro, nè le faccia mai far d'oro.

Questi sono i comandi della Umanità: ma vi sono ancora le sue esortazioni, e i suoi consigli. Esortazione della Umanità sarebbe il procurare una qualche salubre e decente mondezza almeno quanta i signori ne vogliono nelle stalle de' lor puledri, e ne' canili de' loro bracchi. L'umana carne diviene innanzi tempo pastura dei sozzi insciti. L'aere grave e denso stagua in quegli androni, e più in quelle buche impigrisce. Colle macchine l'aria per sanità si munge, e si rinnovella, dove si teme corruzione; e perchè nelle prigioni con simi-'li argomenti non si succhia il vecchio aere ammalato, e non vi s'ispira tratto tratto aere elastico puro e fresco? Temesi oggi assai l'odor sepolcrale, e si bramerebbe di là dai recinti popolati degli uomini vivi scavar le fosse, e bandire le esalazioni dei morti. Le carceri sono d'ordinario poste nel centro delle città: eppure il pestilenziale loro alito non è molto diverso da quello delle tombe (a). Esortazione della Umanità sarebbe visitare i carcerati. Eugenio IV.

(a) E perchè non creda 'alcuno che i miei timori per la sanità pubblica sieno timori soverchi, sappia che il grandissimo Bacone di Verulamio nella sua Storia Naturale (exp. 914.) non dubita di asserire, che dopo la peste la infezione più perniciosa è quella, che proviene da un sozzo carcere, in cui si sia per lungo tempo addensata molta gente, e trascurato ogni ripulimento. Due Cronisti Inglesi narvano che ne' giorni 4. 5. e 6. di luglio nell'anno 1577. furono tenute in Oxford le sessioni, nelle quali ju condannato Rolando Jenkins; e che in tal circostanza si alzò un così grave e così maligno vapore che quasi tutti i presenti all'esame furono per vimaner soffocati . Aggiungono di più, che il contaminato aere spandendos per Oxford condusse a morte oltre a trecento persone; e che altre ammalarono gravemente; e che altre andarono a finire i lor giorni altrove. E perchè non pajano incredibili simili narrazioni alquanto antiche, citerò un fatto moderno avvenuto sotto gli occhi dei vivi. L'anno 1750. il di 11. di maggio pure nell' Inghilterra incominciarono le sessioni per le sentenze dei rei in Old-Bailey, e continuarono parecchi giorni. Molti furono gli esaminati; e grande fu il concorso di gente alla Corte. La Sala di Old-Bailey non è più spaziosa di trenta piedi in quadro. Sulla Banca erano a sedere sei persone, cioè il Lord maggiore, uno de' Lordi capo di Giustizia, due giudici, un alderimano, un cancelliere. Quattro di questi morirono: e morirono pure due del Consiglio, uno de' Sceriffi, e diversi de giurati di Midlesex, e diversi degli spettatori; e giunsero al numero di 40. morti. Alle emanazioni delle particole uscite dai corpi de' carcerati si attribuì egualmente la morte di tutti, perchè eguale fu in tutti il genere della malattia. Signor Dottor Huxham scrive che più volte a Plymouth tra i prigionieri ivi ritenuti si è insinuata una febbre putrida attaccaticcia. Infatti dotti medici han giudicato di scrivere su tal proposito. Il celebre DotIV. nel 1431. deputò in Roma i determinati visitatori delle carceri: e già questa provvidenza è divenuta comune alle città, dove suona l'Evangelio, il quale in quel suo tremendo processo giudiciario sulla negata misericordia nota nella stessa partita di conti il far la visita a chi è in carcere, e il dar la tonaca a chi è nudo, e la bevanda a chi ha sete, e la vivanda a chi ha fame. Gesucristo non ricusa a tali poveri, benchè spesso facinorosi, il diritto, e l'onore di rappresentazione della sua persona. Le visite solenni si fanno dai deputati, e dalle autorevoli magistrature stesse nella religiosa letizia di un Natale, e di una Pasqua; ma sono visite rare, e sempre prevenute dall' espettazione degl' inferiori sergenti, che temono la sorpresa. Esortazione della Umanità sarebbe rinvigorire quella turba intristita, e languente con qualche straordinario conforto; avvertendo

sem- -

tor Mead ne parla'in una sua lettera. Il Pringle, il Monro, l'an-Swieten, e quasi tutti gli Scrittori delle malattie castrensi, e di mare banno qualche cosa appartenente a tal affare. Il tanto pregiato nostro italiano il Signor Dottor Serrao Napolitano è certamente da leggessi.

sempre, che la elemosina nel lungo viaggio, che debbe tenere prima di arrivare nel loro seno, qual ruscello deviato non si disperga, e non si dissecchi per istrada. Se spontaneamente noi non ci ricordiamo de' prigionieri, essi non possono venire a noi, e presentar memoriali, ed esporre le loro miserie, e perorar la loro causa, come adoperano i mendici qua e là aggirantisi, e che c'inseguono, e ci premono, e ci assordano. I prigioni talvolta in mezzo di una metropoli sono negletti dai lor parenti, come se fossero nell' isola la più deserta; perchè i prigionieri d'ordinario sono uomini rozzi ed informi senza principj di educazione, e di creanza, uomini, che hanno disonorato il parentado, ed offesi quelli, da cui potrebbero sperare benefizio. E però la nostra elemosina sarà per noi più meritoria, come quella, che non si sarà tratta fuor della borsa per la fisonomia insinuante, o per le maniere aggraziate. Tal limosina finalmente divien come necessaria per convertirli : imperciocchè non vi sarà eloquenza bastevole a rappianare quegli animi commossi e riottosi, se prima non si guadagnino col dono opportuno; essendo F un

un sermon duro l'esortarli a confidare nella provvidenza: quando essi spasimano nella egestà di tutti gli averi; e tanti altri scellerati più di essi nuotano nella voluttà di tutti i piaceri. E così si corre il pericolo che il nome del provvido Ente Sovrano sia bestemmiato fra le genti.

Mentre queste cose scrivo la speranza mi sorge in cuore, che s' io vivessi ancora dieci anni, vedrei in molte contrade migliorato il metodo del governo delle prigioni. Madama Neker in Parigi nell' atto, che il marito sapientemente calcola le finanze, e\_ bilancia economicamente il denaro della nazione, ella misericordiosamente il denaro suo dimestico rivolge a questa, ed a simili cure. Leggo in più di un novelliere letterario esser partito da Londra un savio di quel paese, il quale conturbato alla vista dell'orrore, e del disordine della prigionia Inglese viaggia tutta l'Europa spettatore degli usi de' domini su tal proposito per poi architettare un sistema ben ragionato, e fissare una prassi, che formerà epoca nuova di Umanità. Già in Italia dei Sovrani incominciano a far balenare gli auspicj di sì benefici regolamenti. Tutto è a sperare

da questo secolo d'indole in ciò buona. Una considerazion sola mi fa paura; ed è,
che la sua Umanità, giusta la filosofia,
che oggi corre, è un' Umanità per lo più
appunto meramente filosofica e naturale,
fondata in principi meramente umani. Siffatta Umanità non sempre regge a tutte le
pruove; ed in vari casi vien manco: prego
però il secolo, che è cortese, a seguirmi
nel mio comentario (a).

F 2 La

(a) In questa seconda edizione l'Autore è lieto di poter aggiungere una postilla non per comunicare a' suoi lettori veruna erudizione privata, ma per celebrare con essi un fatto pubblico tratto dai fogli pubblici. La sua è una compiacenza, non è una vanità; giacchè la magnifica misericordia del giovine Re Francese non è frutto della lettura delle Annotazioni sopra la Umanità del Secolo XVIII. Per altro chi sa che tal libretto non possa un giorno dassi modestamente qualche vanto onorato, il qual rassomiglia a quello, che ottenne il felice Sermone del Signor Abate Besplas?

## NOTIZIE DEL MONDO N. 26. 1782.

Parigi II. Marzo.

Alla perfine la prigione Civile è stata separata dalla prigione Criminale, e gl'infelici rinchiusi per debiti sono stati trasferiti alla Casa della Forza nel Quartier S. Antonio. Il comodo del sito di questa nuova ampia prigione, la salubrità dell'aria, l'intelligenza delle distribuzioni, tutto promette a queste infelici vittime una sorte meno dura; un luogo di si-

XVIII. che la Umanità puramente naturale è spesso Umanità interessata .

La Umanità puramente naturale è spesso il Secolo Umanità interessata. E qualora appello interessata certa Umanità, non intendo solamente l'interesse della pecunia, ma intendo ancora l'interesse della gloria. E chi mai riconoscerà come effetti della vera Umanità. e non anzi dell'ambizione certe largizioni prodighe dei magnifici Edili? La prima volta, che in Roma si dispensò al popolo carne cruda, dono che si nominò visceratio, fu per li funerali celebrati a sua madre da

M. Ful-

curezza più nen sarà un soggiorno d'orrore, eil cemmercio delli scellerati non sozzerd quindi l'anima di quelli sventurati trattenuti per impegni, che fanno assai sovente contrarre ai medesimi circostanze impeviose. L'annunzio della esecuzione di questo progetto di Umanità, merita d'essere annoverato fra i più memorabili avvenimenti di questo Regno: fard certamente benedire il Nome del giovine nostro Monarca; e deve a un tempo far visovvenire dello zelo del Sig. Abate di Besplas Elemosiniere di Monsieur, il quale predicando innanzi al Re l'anno 1777, pel sermone della Cena, espose agli occhi del giovine Monarca i più, interessanti oggetti per l'Umanità: Ei fissò so-prattutto la di lui attenzione sopra le carceri. Il Monarca commosso vivamente bramò che vi si occupasse seriamente il suo Ministro sopra le Finanze. Due mesi dopo, essendo stati soppressi gli uffizj dei Ricevitori dei Dominj, provenendo da tal Falcidia 300, 000. franchi d'economia, vennero applicati nel rifabbricare le prigioni di questo Regno; e da quel momento non cessò quel Min. stero d'accudire a questo rilevantissimo oggetto.

M. Fulvio l'anno di Roma 427.: ed il dono eccitò tanto rumore di gloria, che a lui, benchè lontano, si assegnò il tribunato. Al genere della edile sontuosità metto certe dispensazioni, che si fanno tra noi ai poveri con isplendor di apparato, o nella doglia di esequie, o nella festa di nozze, e metto tutte quelle limosine pompose; che sparpagliano alcuni vanagloriosi trombando dinanzi a sé. E questo interesse della gloria si cerca talvolta senza vederlo, cioè quasi senza esserne noi consapevoli, siccome l'altro della roba si cerca senza giammai confessarlo. Dico senza confessarlo, perchè sembra, che altri sentirebbe vergogna confessando di albergar, per cagion di esempio, un ospite in casa sua col fine basso dell' interesse. Per altro si potrebbe ancor trovare fra gli onesti uomini del mondo chi stabilisse a principio, ed a massima l'esercitare la ospitalità ( la quale è una delle primarie e più soavi azioni de'la Umanità ) non solamente per procacciar: onorevolezza e decoro, ma espressamente per guadagnar roba ed eredità. L' onestissimo Cicerone infatti nel libro secondo degli uffici pianta la seguente sentenza: & sæpe idoneis hominibus indigentibus de re-

 $\mathbf{F}$  3 fa-

familiari impertiendum. Lattanzio romoreggia spiegando questo passo. Però io m' immagino di essere presente alla scuola, che faceva Lattanzio nel palazzo imperiale ai figliuoli del gran Costantino. Parmi di vederlo col libro degli offici in mano, anzi parmi inoltre di udirlo ammonir Crispo, che M. Tullio in quel luogo errava, restringendo la ospitalità alle persone idonee, per modo che, se erano persone indigenti, ma nonidonee, si dovevano escludere, e serrar loro la porta in sul viso. E perchè sin da quel tempo vi saranno stati de' comentatori sempre benigni, li quali avran glossate le parole idoneis bominibus favorevolmente per Cicerone, quasi egli ben insegnasse non doversi ricevere in casa propria che i galantuomini, ed escludere i parassiti, i buffoni, i barattieri, gli adulatori, e tutti i professori di ruffianería: egli Lattanzio negava non intendere ciò solamente Cicerone, ma intendere che si avevano ad accogliere ospitalmente soli quelli, che potevano essere per qualche verso vantaggiosi; e seguiva a interpretare Cicerone con Cicerone, il quale soggiunge che i palazzi degl' illustri debbono aprirsi ai pellegrini illustri per orna-

\*\*

mento della republica. E qui era, dove Lattanzio (a) andava come in collera; e. benchè ammiratore passionato di Cicerone, siccome ne fu imitatore valoroso, non più rivolto ai Principi, che istruiva, ma bensì a Cicerone, che leggeva, scagliavasi agitato da nonsoqual entusiasmo contro di lui, e gridava: o Marco Tullio, in questo tratto della tua bell'opera tu ti smarrisci lungi dalla vera giustizia, e con una parola sola la togli via tuttaquanta; mentre gli offizi della pietà, e della Umanità misuri coi fini della utilità. O Tullio o Tullio, lascia quest? ombra vana, e questa immagine aerea della virtù; e la virtù vera e solida abbraccia, e tieni ben ferma. Su via largire cæcis, debilibus, claudis, destitutis: ma avvisa bene di non esiger la ricompensa; perchè un benefizio ricompensato è un benefizio che svanisce e finisce: beneficium autem, si refertur, interit atque finitur. Così Lattanzio eloquente. Anch'io temo, che la ospitalità di Cicerone non sia stata sempre disinteressata; e che non fossero senza secondi intendimenti le sue cene, e i suoi inviti ai pri-

F 4 ma-

<sup>(</sup>a) Latt. Instit. Christ. lib. VI. cap. 11. & 12.

marj Signori di Roma al tempo de' Saturnali, e delle vendemmie. Dalle sue filippiche abbiamo, che Marcantonio gli dava accusa, che prezzolasse la sua eloquenza ai clienti. Certo che Cicerone aveva diciotto ville co' lor bei casini, e quasi tutte le ottenne in vigore de'benefici testamenti di clienti, di ospiti, di amici.

Avverta XVIII. che la Umanità puraniente naturale è inoltre qualche volta incoerente a se medesima.

In secondo luogo la Umanità puramente il Secolo naturale, oltre a essere spesso interessata, è qualche volta incoerente a se medesima. Potrei a questo luogo ricordare la incoerenza di quel giudizio dell' Areopago qual si cita da Plutarco nel suo libro sopra il mangiare la carne, e che vien celebrato come un giudizio grave e saggio. Gli Areopagiti dannarono a morte un ragazzo, che aveva cavati gli occhi a certe coturnici; e però aveva indicata un'indole crudele. (O noi scellerati che in questi paesi accechiamo tanti fringuelli per averli più bravi cantajuoli nel Roccolo!) Che quegli uomini di governo, e di letteratura volessero proteggere ancora gli uccelli, ed instituire la gioventù alla compassione, va bene: ma andò male che un uomo restasse ucciso, perchè una quaglia era restata orba: e que'

Sapienti, se Plutarco racconta il vero, a me sembrarono sempre in tale Umanità inumanissimi. Avviene in altri casi che la Umanità è incoerente a se medesima; perchè essa non è solamente varia al variarsi degli oggetti, ma è varia da se stessa verso gli oggetti, che sono gli stessi. Nè è a far gran maraviglia di tal varietà; perchè non discendendo siffatta Umanità da un principio sovrano e superiore, e non appoggiandosi ad un motivo immobile. ed infrangibile, forza è che vacilli incoerente e discorde nella sua pratica. Rechiamo un esempio, il quale è buono ancor perchè è vecchio assai. Artaserse Mnemone intraprese la spedizione contro de' Cadusiani. Arrivò l'oste infinita ad una sua villa reale. Il verno poteva, ed i soldati aveano freddo. Egli commosso da Umanità concesse licenza pubblica di tagliar arbori, e di accender falò. Quegli orti, e quei giardini, e quei viali, e quei boschetti erano ornati tutti di piante elette, ed acconciate studiosamente. I soldati sentivano riverenza verso que' broli selvosi, ed antichi; e però quantunque ne fosse lor data la facoltà, non erano arditi di recare oltraggio neppure ad una pianta. Il

Re, veggendo quella ritrosia, afferrò una scure ingemmata, e libratala da alto verso il pedale di una pregiata arbor maestosa, gittolla a terra. All'esempio del Duce tutto l'esercito impugnò i ferri, affastellò legne, ed illuminò focolari nobilissimi e odorosissimi. Segul di là il suo viaggio; e tentò la vittoria de' Cadusiani: ma non riuscendo questa secondo il desiderio del conquistatore, l'umanissimo Artaserse, che era stato sollecito di scaldare i soldati col fuoco de' cedri, e degli aranci entrò in cattivo umore; e, dopo aver tagliate le piante de' suoi parchi, tagliò le teste de' suoi ufficiali. E se non volessimo prestar tutta la fede alle incerte cronache di Persia, narriamo un fatto certo di Roma. Vespasiano fu un Imperatore pieno di Umanità, che insegnò a Tito esser la delizia dell' Impero, e di aver perduto quel giorno, in cui non avesse creato un felice, come si canta tuttodì nelle ariette del teatro. Vespasiano perdonò a ogni maniera di congiurati; e seppe tranquillamente sofferire non meno il fasto de' rivali che de' filosofi. Ad Arsace Parto che, scrivendogli s'intitolò Arsace Re de' Re, egli fu pago di rispondere parcamen-

te (ma a mio giudizio magnificamente): ad Arsace Re de' Re Vespasiano. A Demetrio poi Cinico, che colla sfacciata sua filosofia osò in sua presenza disputare contro al governo monarchico, fu lieto di assicurarlo a fronte serena, che con tutto il suo latrato cagnesco non avrebbe mai potuto ottenere che lo facesse morire. Eppure Vespasiano fu incoerente alla sua Umanità. Sabino l'anno di Cristo settantesimo suscitò una sollevazione a Langres contro de' Romani; ma rotto in battaglia e fugato per campare la vita si racchiuse dentro di una spelonca. Eponina specchio delle spose fedeli andò a rinserrarsi secolui nell'antro, e visse seco alcuni anni; anzi quivi il fece padre di due figliuoli, l'uno de'quali fu conosciuto da Plutarco narratore del caso. Scoperta quella sotterranea famiglia, il marito colla donna pietosa, e veramente degna di pietà furon condotti a Vespasiano. La madre trasse innanzi all'Imperatore avente in braccio i due figli, e fatta dal dolore faconda disse cose molto acconce, e molto tenere, ed infra l'altre questa: Imperatore, io bo partoriti in un sepolcro soggiorno dei morti questi due figliueli, perchè.

fossimo in maggior numero a supplicarti di poter vivere. Vespasiano fece ammazzare Sabino, ed Eponina; e ne incolse, come osservano Plutarco, e Dione, il disprezzo, e l'odio comune. La inumanità sofferta dagli sposi infelici ha espresse, non ha molto, le lagrime tragiche ancor tra noi. Ma osserviamo una incoerenza ordinaria di Umanità, che abbiamo sotto degli occhi nel trattamento, che ricevono in molte famiglie nobili i lor servitori. I servitori oggi dalla maggior parte dei puliti cavalieri e si vestono, e si nutriscono bene. Coloro tra essi, che posseggono il dilicato maneggio del pettine, e che sanno non solamente acconciare il crine del padrone, ma scompigliare, come si usa, quello della padrona giovine, onde appaja un' Eumenide leggiadra, sono riputati uomini d'importanza, e divengono arbitri non solamente sopra i capelli, ma sopra i pensieri delle teste de' padroni, e praticamente padroneggiano eglino ancora la casa. Menano nel rimanente i giorni oziosi (che la ignobilità di altri servigj disdice alla graziosità della lor professione), e vestono come bei gentiluomini mercè i doni frequenti dei loro signori non

insensibili, ma assai grati ai benefizi ricevuti dalle lor dotte destre. Per lo contrario nelle medesime famiglie altro genere di servi, quali sono i lacchè, in vari incontri si strapazzano, si avviliscono, si logorano, e pressochè si ammazzano. Dico in vari incontri, perchè anch'io so che in altri si accarezzano, s'infiorano, s' infrescan di vezzi: e poi intendo favellare di quei lacchè, li quali non arrivano all'apoteosi di essere parrucchieri da Dame. E' un vanto aver dei lacchè corridori, e farli correre sino allo sfinimento. Ma sembri pure ad altrui grandezza, che a me sembrerà sempre inumanità e barbarie irrazionale obbligare degli uomini razionali a correre innanzi a dei bruti senza verun riguardo alla lor sanità nella notte, nel giorno, fra la polvere, ed il fango, al vento, alla nebbia, al caldo, al gelo, alla pioggia, al sole. No: non può essere spettacolo di gloria, ma bensì di compassione veder delle creature nostre simili discinte il petto irsuto, e grondanti di sudore tutte le membra mezzo ignude, col viso pavonazzo e negreggiante, coi polmoni inquieti ed anelanti ansando e boccheggiando gittarsi sulle pancacce delle poste, o sopra il fieno delle stalle. Se qualcun mi di. cesse ch'io declamo così, perchè ho le idee sparute eniente brillanti : io gli rispondo che le ho forse di lui più magnifiche e splendenti. Se vogliono viaggiare da signori romorosi e sontuosi, non facciano servire gli uomini ai cavalli, ma i cavalli agli uomini; e si facciano galoppare davanti alla carrozza forieri col corno di Astolfo in bocca; e gli inargentino allora, e gl'indorino ch' io son contento. E qui termino la mia declamazione, e la modero; perchè poi, a confessare la verità, il numero dei lacche par che minori in Italia: ne più si veggono fuor delle porte delle città svolazzare per esercizio nella palestra del corso sì frequenti li bianchi drappelli di veloci e bizzarri giovini. Ho conosciuto un alto Signore usato a mantenere quattro lacchè vivere gli ultimi dieci anni della sua vita senza volerne per suo uso più veruno, sazio di sì baldanzoso, e per ogni riguardo pericoloso servidorame. La ragione intrinseca di ogni incoerenza, e di ogni incertezza è la seguente, che una Umanità, la quale dipende da principj incerti, non può esser che incerta. Altri sarà umano in un'

ora che il suo stomaco ha equabile temperamento di umori, e non lo sarà in un gonfiamento d'ipocondria, ed in un tremito di convulsione: lo sarà verso una fisonomia per lui d'inesplicabile attrazione; e non lo sarà verso un' altra fisonomia per lui d'inesplicabile ripulsione. Il Conte di Chesterfield in una lettera (a) a Filippo Stanhope suo figlio naturale dice così: io sono convinto che una cena parca, una notte tranquilla, un bel mattino abbiano formato un eroe da un uomo, che una indigestione, una notse agitata, una mattinata nebbiosa avrebbono trasformato in un codardo. Le passioni instantanee sono le cagioni de' più grandi atti; e resta il più delle volte ingannato chi pretende attribuire le azioni umane più strepitose a cagioni studiate e rimote. Io non accetto il sentimento di Chesterfield in tutta la sua latitudine, colla quale lo propone: ma in chi opera secondo principi e fini puramente naturali la naturale fisica costituzione delle sue fibre, e de' suoi fluidi eserciterà vario influsso nelle sue azioni : onde,

<sup>(</sup>a) Lettere del Conte di Chesterfield a Filippo Stanhope volum. 2. in g. 1774.

de, se sarà di buona voglia, sarà condiscendente e benefico; se di mala voglia, sarà difficile e scortese. E come esiger uniformità da chi si determina solo per urto di passione? Del signor Bolingbrok sì famoso spirito forte scrivono, che le sue virtù, ed i suci vizi, la sua ragione, e le sue passioni erano nel più vivo contrasto. Il trasporto, l'eccesso, la stravaganza, e tutti gli estremi caratterizzavano le sue operazioni, ed i suoi sentimenti. Di lui in ispezie si asserisce, che aveva lampi piuttosto di nobiltà, e di generosità, che principi fissi e perenni di Umanità, e di amicizia, Così debbe andar nella pratica la faccenda. Colui non può avere fissa e perenne Umanità, che la fa dipendere dal variabile meccanismo delle sue corporee affezioni.

il Secolo XVIII. che la Umanità puramente naturale non è che Umanità di superficie .

La Umanità puramente naturale è una Avverta Umanità, che può appellarsi di superficie. La Umanità verace deve penetrare all' animo, anzi di là muovere, e propagarsi nell'opera. A mortificar il partito de'filosofi basterebbe citare una proposizione uscita dal cuore, e fuggita senza avvedersene dalla penna del loro principe e capo (se non atteso il merito, almeno atteso il plauso)

il signor di Voltaire. Egli nelle riflessioni, che fa sul regno di Elisabetta, ha la seguente: il suo popolo, parlando della Reina, fu il suo primo favorito: non che lo amasse in fatti, poichè chi ama il popolo? Ma essa intendeva che la sua sicurezza, e la sua gloria dipendeva dal trattar questo come l'amaise. Il bravo Re di Svezia presente, ed il Conte di Scheffer nel lor commercio epistolare protestano di sentire, e di abborrire l' assurdità della interrogazione, e la ipocrisia della massima. Ma lasciando da parte i sentimenti, e gli errori di Voltaire detrattore di tutte le vere virtà, giova esaminare un poco la cosa in se stessa. Non nego io già darsi atti di naturale Umanità, li quali appartengono all'animo, e che lo tocchino, e che lo inteneriscano: tali sono quelli, che si fanno per simpatia, per amicizia, per amore spezialmente dagl'innamorati. Asserisco solamente darsi assai atti, che si esaltano come atti, ne' quali fiorisca la verace Umanità, e che non sono che apparenti, ai quali il cuore non prende verun interesse; ed anzi il cuore è a quelli contrario. Una serie di simili atti io ravviso nel metodo, che oggi si tiene perdonando

G

le ingiurie. Oggi si perdona, e tutti citano questa moderazione propria del secol nostro. Eppure non di rado il perdono è poco leale; e si cela l'interno odio sotto apparenze temperate, ed ancora gentili. Che si ha a fare? Li duelli, mercè di Dio, non sono più in uso: e poi la vita molle, la quale è in uso, non insegna gran fatto la scienza della spada, nè ispira gran coraggio. Li processi criminali costano; nè abbondano i denari per sostenerli, perchè il lusso se gli ingoja tutti quanti, e non bastano. Il nuovo taglio del carrozzino, l'ingegno del cuoco, la tattica della tavola, la quota del palco, il rinfresco della conversazione, il viaggetto di diporto, l'abito di gala, l'abitino della stagione spossano le borse in modo, che non si sentono più vigore da imbizzarrire all'antica, e mantenere scherani, pagar avvocati, corromper fiscali, e giudici, se fosse possibile. E poi oggi la saggia politica de' principi infrena la prepotenza de' cittadini : ed è massima universale de' governi il contenerli entro alle leggi. Dunque bisogna perdonare; perchè le vendette strepitose sarebbero troppo pericolose. L'interesse divieta esporre le fami-

glie alla rovina: e questo interesse si onora col nome di Umanità. Dissimulasi al di fuori: per aitro il risentimento dell'offesa, resta amaro di dentro; e l'anima per nulla s' indolcia dalla decantata Umanità: e così. si esercita la Umanità senza averne lo spirito; ond'è ch' io la chiamo Umanità di superficie, cioè soltanto estrinseca. Infatti, se non si possono far le vendette pubbliche i e magnifiche, si tentano le secrete e tortuose: si lancia il colpo contro dell'inimico, e si nasconde il braccio, benchè non sempre tutto per la maligna compiacenza, che si possa divinando conghietturare, donde la saetta sia partita: se non si possono pigliare tali vendette subito, si aspettano le tarde opportunità con una pazienza longanime nutrita dall'odio tenace ed eterno. Ed intanto, se non si può adoperare la man cràdele, si adopera la lingua maledica. Al più si fanno delle riconciliazioni politiche: ma giammai la Umanità non è leale e schierta, che pervenga sino al fondo dell'anima, e la renda mite e tranquilla verso gli offenditori. Le riconciliazioni cordiali, intere, costanti sono le riconciliazioni evangeliche: e-l'Evangelio solo è quel codice,

G 2 do-

dove sta scritto: perdona, e benefica. In qual paese e presso quali uomini si fu mai stabilita sanzione di benedire colui, che ti maledicesse? (a) Così interrogavasi da un eloquente cristiano un Imperatore filosofo. Per verità prima del Cristianesimo non si seppe mai perdonar bene. Catone trovò il mezzo termine del negare di aver ricevuto l'ingiuria per non aver animo abbastanza grande da condonarla. Marco Tullio ebbe una bella occasione di sfoggiare in eloquenza, celebrando il perdono dato da Cesare a Marcello: ma la presenza di un pieno Senato pria supplichevole, indi applaudente potè ben commuovere Cesare a perdonare per vanagloria. E poi la somma delle cose già era in sicuro in quella sua amplitudine di potestà piucchè tribunizia. Così potè piangere vedendosi davanti la testa di Pompeo; ma quando tronca dal busto. No: la celebrata Umanità di Giulio Cesare non fu pura. Non rinnovò, egti è vero, nè i furori di Mario, nè le proscrizioni di Silla, pure lasciò deliberatamente di essere un cittadino, ed elesse divenire tiranno: tiranno mansueto, ma che (come

so-

<sup>(</sup>a) Greg. Naz orat. 3. sub finem contra Julianum.

soleva dire l' Uticense ) con sobrietà e moderazione oppresse la libertà, e sovvertì la Repubblica. Tardi esercitò la clemenza, e prima commise le stragi. Convien osservare, che colla malizia ambiziosa di esser poi un giorno padron di Roma, volle seguir guerreggiando nelle Gallie: e quelle guerre al computar di Plinio costarono un milione e ducento mila uomini. La guerra civile forse ne consumò altrettanti. Passando per questi morti arrivò al trono ad esercitare la Umanità, la quale Seneca enfaticamente chiama crudeltà stracca: lassam crudelitatem. E non solamente innanzi all' Evangelio non si perdonava collo spirito; di più si fomentavano senza scrupolo, e si professavano con vanto le cordiali inimicizie. Marco Tullio, per altro sì buon moralista, non dichiara, e non predica le sue fiere inimicizie con Clodio, e con Marcantonio? Le dicerie di Demostene, e di Eschine primarj Repubblicani sono in mezzo alla Urbanità Ateniese piene tutte e lorde d'improperi villani. L'odio di Vatinio meritò un nome a parte, ed un odio sommo si appellò Vatiniano. Fu in Roma famosa la inimicizia di due illustrissimi cittadini Marco Livio, e Cajo Nero-

G 3 ne.

ne. Creati Consoli si riconciliarono. Asdrubale di que' giorni scendeva dall' Alpi per unirsi ad Annibale: e la Repubblica tremava a quell' addoppiarsi del pericolo. Amministrarono essi bene la guerra, indi trionfarono. Questi due Consoli occuparono poi la carica di Censori, maestrato, che doveva correggere i costumi della nobiltà colla gravità dell'esempio, quanto colla gravità delle leggi. Ripullularono le mal sopite lor gare: e straziaronsi con ire reciproche, ed avvilirono la lor grandezza, dando al Popolo Romano spettacoli ancor puerili di vendette. Io chiamo puerili quelle contese, che Tito Livio chiama piccole: parvum certamen notatum inter Censores. In verità furono crudissime: eglino arrivarono a torsi il cavallo, che era come torre il cavalierato, e la nobiltà, ed essere dichiarati soggetti a pagare il tributo quai cittadini inutili. Espressamente poi Marco Livio, facendo la rassegna della Tribù Narniese, accusò in forma autentica Cajo Nerone di riconciliazione infinta.

La Esperienza antica mostra che la U-

Nè si è a fare gran maraviglia di somiglianti fallacie, e tradimenti in amicizia; perchè la sperienza antica mostrò sempre

che la Umanità naturale è assai imperfetta, manità Li Persi sino al tempo di Giustiniano abban- fu semdonavano sulle campagne i soldati feriti, imperponendo loro al fianco un vaso d'acqua, e del pane con un bastone da cacciarsi d'intorno, potendo, le fiere, Gli Spartani, dice Senofonte, dopo la guerra del Peloponneso fecero morire più persone in otto mesi di pace, che gl'inimici non avevano ucciso in trenta anni di guerra. Battevano i figli sino allo sfinimento, anzi gli aizzavano a duellare insieme, ed a lacerarsi: e se la prole era malconcia di corpo, la strozzavano: come oggi usano i mansuetissimi Cinesi, se la ricolta del riso è scarsa per mantener le famiglie. Ma lasciamo gli Spartani gente dura. Tutti i gentili esponevano spesso i figli, e li lasciavano perir di fame, o gli uccidevano tosto. Basta leggere Gherando Naudot (a), e i decreti degl' Imperatori cristiani, che furono i primi a farne il divieto (b). Non usciamo fuor di Roma, e so-·lamente consideriamo gli equissimi e mise-G ri-4

(a) Naudot de partus expositione, & nece apud veteres .

<sup>(</sup>b) Theod. lib. 9. tit. 2. Siquis necandi infantes. Justin. lib. 2. de infantibus expositis.

ricordiosi Romani, che si vantavano tanto del parcere subjestis, quanto quasi del debellare superbos. Il primo esercizio della paterna autorità presso i Romani (li quali appellavano barbaro tutto il rimanente del mondo) era esso una barbarie. Al nascere di un figlio, cioè quando la natura serena ed allegra in volto stava come in atto di depositarlo nel seno del genitore, che lo accarezzasse, in iscambio si, deponeva a' suoi piedi. Se il padre lo ricoglieva da terra, era riconosciuto per suo, se gli volgeva le spalle, il figlio era ammazzato. E se così si trattavano i figli, come non si trattavano i servi? Per li menomi falli, anzi per le non colpevoli noje, che potessero mai dare, qual era quella di tossire assistendo al pranzo, ed alla cena de'padroni, si flagellavano loro le carni, e si rompevan le ossa; onde gli atri, ed i portici, ed i cortili dei voluttuosi signori risonavano dai gemiti degli schiavi percossi: suono lugubre, eppure non ingrato agli ospiti, ed ai commensali. Così abbiamo in più luoghi da Seneca, e spezialmente nella lettera centoventidue. Le deposizioni degli schiavi in giudizio erano espresse colla violenta tortura, sicco-

me appare dall'orazione di Tullio in favor di Celio. Tenevansi in conto non di persone, ma di beni, come i buoi, e i giumenti: e si portavano a vendere nel mercato talora colle mani, e co'piedi legati. Fu orribile il decreto fatto sotto Augusto, il quale era scritto in tale sentenza, che, se mai fosse ucciso il padrone, si uccidessero appresso tutti gli schiavi, li quali si trovassero sotto al medesimo tetto; o che fossero vicini tanto che potessero sentire la voce di un uomo, che chiama ajuto. E si sa che una volta, essendosi assassinato un cittadino di qualità, nella incertezza del reo, furono scannati quattrocento suoi servitori. La gola de' patrizj arrivò a lanciarli nelle peschiere, perchè meglio ingrassassero le colonie de' pesci esotici per la imbandigione delle lor tavole orrende. Fra questi si distinse il cultissimo Pollione amatore illustre, e protettore delle lettere umane: le quali umane appunto sono dette, perchè informano l'animo alla bella e dolce Umanità. L' Italia era piena di prigioni per tali infelici, ai quali neppur si lasciava libera la natural verecondia, trafficandosi sulla pudicizia de' lor corpi. Il virtuosissimo Catone ar-

ricchiva col commercio della prezzolata loro prostituzione, siccome narra Plutarco (a). L'abelizione del diritto sanguinario e impudente sopra gli schiavi, quale si usava ai tempi della Repubblica, si debbe attribuire al Cristianesimo, che si dilatò, come nello spirito delle leggi confessa il Montesquieu. L'Autore degli Stabilimenti Europei in America nel primo tomo vorrebbe negarlo; ma non sa recare veruna ragione che vaglia. Nè gli schiavi solamente, ma i poveri tutti crano afflitti ed oppressi. Gli usuraj ingordissimi lor soprastavano addosso minacciosi, e stringevanli, spremenr do sino alla goccia estrema il denaro. E perchė si usureggiava con essi eziandio ad oboli, cioè a soldi, e mezzi soldi, tal profession usuraria si chiamava obolastica. Ed in generalità coloro, che prestavano il lor denajo a frutto, erano inesorabili verso ogni maniera di debitori. Traevano l'usura ogni mese; onde troviamo presso gli autori latini tanti lamenti sul veloce correre delle lune, e sul molesto spuntare delle calende Eranyi, oltre agli usurieri centesimatori, gli

usu-

<sup>(</sup>a). Plutarc. in Catone.

usurieri decimatori: e, se i primi esigevano l'un per cento ogni mese, provento allora lecito, anzi approvato nelle dodici tavole , e forse i secondi esigevano il dieci per ogni mese. Si arrivò a voler l'uno, o quasi l'uno per cento ogni giorno, come facea quell' Alenippo, di cui fa menzione Laerzio. Alzavasi l'usura in capitale; e traevasi usura da usura sino a riscuotere il sestuplo dell' intero capitale. La maniera poi di raccogliere le credenze era severissima, ed immansuetissima. Se i poveri cittadini perdevano -i campi per invasion de' nemici, ovvero gli avevano sterili per grandine, o per inondamento, o per seccura, a tali afflitti genti--luomini li senatori più opulenti offerivano la pecunia, ma colle anzidette enormità del censo. Accadendo che riuscisse agli abbattuti debitori o impossibile, o difficilissimo il pagamento, erano spogliati delle lor preteste, e delle lor toghe, eran battuti con verghe; e la ingenua prole era esposta in piazza usata già ad esser bottega e fondaco di venal carne umana. Ed in verità donde nacque la carica de' tribuni della plebe, che furono poi la croce del Senato? Il Popolo fu commosso singolarmente dalla parlata di

un Centurione, il quale aveva perduta la sua terra occupata dai Sabini, e che i creditori volevano strascinare a casa per cruciarlo con ogni supplizio. L' asperità de' privati creditori fu emulata, e vinta da quella de' pubblici esattori. Basta ricordare i Pubblicani dell' Asia; quando l' Asia fu costretta a pagare il denaro, cui era stata condannata da Silla. I genitori allora dovettero vendere i figli, e le figlie vender se stesse, e riputar pace la contumelia, e clemenza la servità: ed i molli Asiatici nella rapina di quella esazione dall' avarizia de'gabellieri furono fatti illividire nel ghiaccio, abbronzar al sole, e gemere sotto gli staffili, contorcersi sopra gli eculei. Ma, prima di abbandonar Roma, e di uscire colla immaginazione dai suoi colli superbi, esaminiamo ancora i suoi piaceri, li quali, come sembra, dovrebbon essere il conforto, ed il nutrimento della Umanità. Il più caro ed il più applaudito de' suoi piaceri era l'anfiteatro sanguinoso. Gli gladiatori nervosi e robusti erano educati e pascieti fra gli impeti ed i furori di le scelleraggini: e se in essi procuravasi diminuire per certa astinenza dell'allevamento la libidine, era ad intendimento di cre-

scerne colla vigoria del corpo la crudeltà. Afferravansi costoro nel circo, e pugnavano insieme reciprocamente offesi ed offenditori. Giulio Cesare, festeggiando la sua edilità, espose sull'arena trecento e venti paja di gladiatori. Trajano, che si celebrò come un modello de' buoni Imperatori, diede tale spettacolo con altri simili per cento e ventitre giorni seguiti. Ne contenti di ciò i Romani amarono i conflitti delle bestie cogli uomini. Silla per l'amicizia, che aveva col Re Bocco, ottenne da lui cento leoni con uomini Africani addottrinati a combatterli: e perchè il brutale sollazzo crescesse col crescere del pericolo, sciolse per la prima volta dalle catene i leoni. Mario Aquilio terminò la seconda guerra degli schiaviin Sicilia; ed essendosi resi prigioni mille di quegli infelici col loro comandante detto Satiro, egli li fece condurre a Roma. Voleva far combattere quel migliajo di uomini colle fiere: ma essi, considerando di non esser tenuti in vita, che per dar passatempo alla plebe di Quirino, commisero èssi da se una impensata atrocită; e gli uni e gli altri si uccisero tumultuosamente insieme. Satiro rimasto l'ultimo trafisse il suo proprio

prio petto (a). Arrivò la giocosa licenza ad essere religione: ed all'anno di Roma 488. i fratelli Marco, e Decio Bruto diedero qual pio spettacolo la zuffa degli accoltellanti per la morte del padre. Indi passò in uso ordinario prescrivere agli eredi ne' testamenti quante paja di gladiatori volesse il morto, quasi direi in suffragio dell' anima sua. Nè di tali ceremonie è a maravigliare; giacchè le vittime umane nei sacrifici non si proibirono, che sotto al consolato di Gneo Cornelio Lentulo, e di Publio Licinio Crasso, cioè all'anno seicento cinquanta cinque (b). Il Popolo Romano era mattamente ghiotto di simile immanità: e Cicerone nella orazione in difesa di Sestio asserisce, nessuna concione, per quantunque importante fosse, e nessuna ragunanza di comizi, per quantunque numerosa, poter giammai agguagliare l'affollamento delle celebrità gladiatorie. Con tal mezzo dal Popolo Romano si ottenevano gli onori: e però Cicerone nel suo consolato fece una legge savia, che appunto per tal mezzonon si potessero ottenere le cariche della Repub-

<sup>(1)</sup> Aten. lib. 6. cap. 20. (b) Ptin. lib. 38. c Dion. lib. 43.

pubblica. Eziandio mangiando dai letti godevano della truce vista, e, mentre bevevano dalle tazze il falerno, ed il marso, bevean pure cogli occhi il sangue, che si versava dalle membra squarciate, e dalle viscere cadenti. E però bene scrisse Lattanzio nelle sue instituzioni: Et bis gladiatorum sceleribus non minus cruore perfunditur qui spectat, quam ille qui facit; nec potest esse immunis a sanguine, qui voluit effundi. Nè solamente esaltava la feccia di Romolo que' furibondi conflitti dai suoi scaglioni plebei; ma i più solenni patrizj, e le dame più scelte presedevano alle feste col genio, notavano i colpi col dito, vagheggiavano le agonie col plauso. Non si tollerava ne' gladiatori veruna custodia, nè verun a-. mor naturale della vita: e però schiamazzava il circo, come si ha dalla settima epi-. stola di Seneca: Ure, verbera: quare, tam timide incurrit in ferrum? Quare parum audaster occidit? Quare parum libenter moritur? Ed il medesimo Seneca nel libro primo de ira, scrive, che la moltitudine si adirava co'gladiatori, e si credeva ingiuriata, e dispregiata, se non mostravano di morire allegramente. Quindi è, che M. Tul-

lio (a) nelle Tusculane interroga: qual mai mediocre gladiatore (ivi da lui appellato spurcus bomo ) si udì a gemere, ed a lamentarsi di morire? quale mutò colore nel viso? qual non si tenne ritto? qual cadendo stramazzò turpemente senza decoro? qual caduto, e presentatogli il ferro alla gola, torse in altra parte il collo? E S. Cipriano, il quale in vari luoghi è eloquente al pari di Cicerone, sclamava scandalezzato, che l'uccidere, ed il morire fosse una perizia, ed un'arte; e che la scelleratezza si insegnasse con metodo, e che fosse una disciplina ferire altrui, ed una gloria l'esser ferito. Ed in verità non quel Santo Africano solamente, ma Seneca stesso (b) pagano conobbe l'insania di quel ludibrio, e conchiuse: bomo sacra ros jam per lusum & joeum occiditur. Marco Aurelio anch' egli commosso moderò siffatte spese esecrate; e comandò, che si spuntassero i pugnali nei certami dell' arena: ma alla consuetudine di quella tristizia si era Roma di troppo accostumata. Aspettavasi alla sola religione cristiana da vietar tanto insulto fatto alla U-

ma-

<sup>(</sup>a) Tusc. 11. num. 44. (b) Senec. Ep. 66.

manità: siccome diedero opera di fare, e fecero Costantino, ed Onorio.

La Umanità naturale era ancora più imperfetta per sistema in chi era per qualche modo scienziato. La gente del bel mondo ancora a quei giorni o per teoria, o per pratica era Epicurea: ed i signori Epicurei sembra, che dovessero essere assai umani e gentili. Eppure, penetrando al fine ultimo di ne'filoquella scuola, non è così. Essi cercavano tichi. la quiete, anzi la mollezza della quiete interiore, nella quale riponevano la felicità ultima. Rifuggivano pertanto tutto ciò, che la poteva disturbare: e siccome i dispiaceri altrui poteano contaminare il piacer proprio; così ne abborrivano la memoria, e la vista. Quindi non potevano soccorrere i bisogni degli infelici, se affettavano di non conoscerli. La setta poi degli stoici era come la setta de' letterati: e degli stoici era quell' assioma ricordato da Ciceron pro Murena: Sapientem non misereri: che il saggio non doveva avere compassion di nessuno. Insegnava la Stoa, neminem misericordem esse nisi stultum & levem, non esser misericordioso, che l'uomo leggero e sciocco, come abbiamo da Laerzio nella vita di Catone, e dal H

La Umanità na. turale era ancora più in:perfetta nelle persone colte, e sofi and

piccolo poema de viro bono, che si stampa talora presso i cataletti di Virgilio, e talora presso Ausonio. Era dogma stoico il non perdere la insensibilità, ossia l'apatía. Non dovevano mai turbarsi sulle proprie disgrazie, e malattie: onde, se non dovevano in rigore scolastico mai patire, molto meno dovevano compatire; giacchè la compassione è un partecipare coll'animo l'altrui patimento: L' Enchiridio di Epitetto, il quale si è come la somma de' canoni stoici; e se si stampasse oggi, si stamperebbe col titolo moderno: Lo spirito di Zenone. (a) Qualora vedi, dice, un capo di famiglia in lutto, o perchè abbia perduta la roba, o perchè gli sia fuggito un figliuolo, deb non ti commova tal veduta: soccorrilo colle parole, e fingi ancora di sospirare; ma nel tuo interno non ti rammaricar punto. Da tali sentimenti di dottrina deduce Seneca una conseguenza: ergo non miserebitur sapiens, sed succurret.

Ma

<sup>(</sup>a) Cum ejulantem quempiam videris in luctu sive peregre profecto filio, five rebus amissis, cave, ne te visum illud moveat ... At oratione quidem tua ejus perturbationi subvenire ne dubita, atque adeo, si res it. tulerit, congemiscere. Cavebis autem, ne intrinsecus etiam ingemiscas. Epict. Enchirid. cap. 22.

Ma la conseguenza di Seneca nell'uso della vita è uno de'suoi soliti sofismi; perchè è troppo difficile soccorrere colla mano, e non intenerirsi nel cuore: aver la Umanità nelle opere, e non'averla nel sentimento. Infatti Seneca era ricchissimo, ed abbondava di tutto, avendo in casa, per dire di un capo solo, cinquecento stipi d'avorio, eppure colla ridondanza de' suoi tesori non giovò mai li bisognosi.

Io appajo, e sono sollecito di mostrare co' fatti, siccome la Umanità innanzi al cristianesimo, essendo puramente naturale, non era buona e compiuta, ricordevole sempre che ho da provare, come ingenuamente confessai, Umanità verace ed intera non darsi, se non divien carità, e non rimira i principj della vera Religione. Eppure ciò è appunto a che dicono di non badare certi nostri onesti uomini; e certi filosofi spacciano la mia osservazione come una superstizione.

Il Signor Linguet ne' suoi celebri tomi degli Annali Politici al tomo terzo, ed alla detta de pagina cento e ventiquattro cita tre elogi del Sefatti da tre penne assai conosciute di Fran- colo cia a Madama Geofrin morta. Il disegno de' suppone

tima Umanità prescindendo dall' Evanselio .

Earsi ot- filosofi, dice egli, è di mostrare in tal donna l'eccellenza, a cui si pud arrivare nella virtù, e spezialmente nella carità, senza il cristianesimo, e senza l'Evangelio. Io non so veramente, se quegli elogi, che non ho letti, contengano tal malizia: ben so che tal malizia traspare da cento e cento altri scritti, che pullulano tuttodì dagli orti del moderno filosofismo. Madama Geofrin fra le altre sue beneficenze donava in un déterminato giorno ai letterati, che frequentavano la sua conversazione, un pajo di brachesse di velluto per ciascuno. E questa in vero era una bella Umanità, giacchè parecchi ne avranno avuto gran bisogno. Coll' occasione poi di lodare la Geofrin Alembert nel suo elogio celebra ancora Fontanelle. Ella Madama, dice il panegirista, soavemente esponeva a lui i bisogni dei poveretti: ed egli freddamente rispondeva: sono ben degni di compassione, e parlava d'altro. Geofrin chieditrice avveduta lo lasciava partire; ma in partendo gli diceva: datemi cinquanta luigi per questa povera gente: voi avete ragione, rispondeva Fontanelle: e andava a pigliare cinquanta luigi, e li portava a Madama, e non ne parlava più. Il Signor Linguet tratta

tali beneficenze da chimere. Fontanelle, prosegue a dire, nato povero lasciò sessantamila franchi di entrata. Permise che languissero nella miseria i suoi parenti, e neppure li nominò nel suo testamento, senza avere veruna occasione di disgusto da loro; ma solamente perchè non potevano presentarsi alle assemblee con suo decoro. Lasciò per vanità eredi uomini di condizione. Fu · cortigiano, ed adulatore, e' fu un nuovo Seneca. Così egli; ed aggiugne un fatterello che, se fosse vero, non farebbe molto onore alla Umanità, ed al cuore del Secretario. L'Abate Dubos canonico di Beauvais visse familiarmente con Fontanelle, e si dicevano amici. Un giorno il Canonico pranzava testa a testa coll'autore dei mondi, e fu lor presentato un mazzo di sparagi. Uno li voleva colla concia dell'olio, colla salsa l'altro. Convennero i due Socrati (giacchè la sapienza non esclude la gola) dividerli per metà al gusto di ciascuno. Avanti che si apprestassero i due piattelli, l' Abate Dubos fu colpito dall' apoplessia. Tutti i domestici furono in commovimento. Fontanelle il creator delle idee fine diede gran prova di zelo; e corse sulla cima della scala a grida-

H 3

re, onde il cuoco lo intendesse: tutti li sparagi colla salsa, tutti gli sparagi colla salsa. Sparito il cadavere, Fontanelle si mise a tavola, e mangiò tutti gli sparagi, provando col fatto che ancora l'apoplessia era buona a qualche cosa. Così racconta la storietta Linguet: ma io nell'incominciarla ho detto, se fosse vera. Non me ne fo mallevadore per nulla. Pur troppo somiglianti aneddoti satirici sono nei caffè il sale dell' ozio, e della noja. Converrebbe esser vissuto di que' dì a Parigi, ed avere avuto agio d'informarsi da persone, che non godessero solamente di ridere, e di dir male. Anzi (a palesare con candore l'animo mio), se è vera, me ne dispiace, perchè sin da giovine incominciai ad amar Fontanelle, come avviene, quando uno s'innamora della lettura di qualche autore: e siccome lo pregio assai qual valentuomo, così vorrei pregiarlo ancora qual galantuomo.

Risposta de' filosofi del Secolo XVIII. in favore della Umanità non ascetica.

Ma i filosofi risponderanno a me, ed a chiunque pensa con me non darsi compiuta Umanità senza i principi del cristianesimo, che noi non facciamo altro che cercare il male, e tacere il bene. E quanti atti di Umanità non avranno fatti li pagani: e

quanti-non ne fanno oggi gli eterodossi? La Umanità è propriamente innata all'uomo; e il dire che per essere umano bisogna esser cristiano è come dire che bisogna esser cristiano per esser uomo. Se me lo concedono per cortesia, proporrò le mie repliche con discreto ordine, e adagio. Già prima conveniamo, che a questo luogo non si ragiona di qualche atto umano particolare fatto per dolce indole verso qualche dolce persona, li quali atti non mancarono, e non possono mancar mai in nessun paese, ed in nessuna Religione. Ragioniamo della Umanità universale, e dirò così nazionale introdotta dalla consuctudine, e prescritta dalle leggi. Gl'infermi, ed i poveri debbono essere contemplati dalla Umanità sopra gli altri. Quanto agli infermi lascio la infanzia, che è la prima e la lunga infermità dell'uomo, e non ricordo più ciò che ho accennato della prole esposta, e straziata: Ospitali, ed alberghi di medicina certo non ve ne furono. La idolatra Roma ai giorni della sua grandezza non ne ebbe. Gli vecchi schiavi ammalati si ammassavano entro a un'isola deserta del Tevere; ed ivisi lasciavano struggere dal morbo, e dal disa-

H 4 gio,

gio, e morire. Nelle famose pestilenze, che contristarono l' Africa, el' Asia sotto a Gallieno, sotto a Comodo, sotto a Massimiano è un orrore leggere, come erano gittati dalle finestre, e calpestati i semivivi dagl' idolatri concittadini: e per l'opposto è una tenerezza scorrere gli amorosi decreti de' Vescovi, li quali sono citati ancora da quelli degli stessi imperatori; ed intendere le tante cure de' cristiani in quei funebri giorni. Io non tesso compendi di storia ecclesiastica; ma chi volesse essere informato, legga Dionigi d'Alessandria presso Eusebio, ed Eusebio stesso nella sua storia, e Ponzio Diacono nella vita di S. Cipriano, ed il codice Teodosiano, ed il Giustinianeo. In Alessandria s' istitul per assistere alla contagione il corpo de' chierici parabolari, o parabolani, che si può appellare la Congregazion della morte, significando tal voce uomini esposti al periglio. E ciò, che avvenne nelle pestifere mortalità, avvenne pure in non dissimili calamità, che non dissimil fu certo quella di Antiochia costernata e tremante dopo il suo sedizioso delitto di maestà offesa per le abbattute statue imperatorie. Palpitava, dirò così, fra le agonie di un' angosciosa incertezza quella grande città, e solamente i monaci cristiani, ed i romiti lasciarono i lor cenobi, e le loro spelonche per andare a piangere co'suoi cittadini, e per implorare ad essi misericordia. Per altro i filosofi gentili fuggiron via tuttiquanti: eppure erano i pubblici professori della virtù, e i pubblici maestri del retto. L'eloquentissimo Vescovo di Antiochia non potè contenersi dal gridar loro dietro: ah cani dove fuggite, e perchè? Ecco un tratto di una sua orazione, che in quell'incontro vibrò loro alle spalle: (a) ubi sunt pallia gestantes, & profundam ostentantes barbam, & baculos dextera ferentes, philosophi cynica piacula, submensalibus canibus miseriores, ventrisque causa cunsta facientes? E dove sono i portatori del pallio, e gli ostentatori della barba prolissa e profonda, tenenti sempre nella destra il cinico bastone, filosofi vituperi di quella scuola cagnesca, ed appunto ignobili peggio che i cani, li quali si aggirano sotto alle mense, uomini presti a insozzarsi di ogni magagna per riempire il ventre goloso? Quanto ai poveri essi

<sup>(</sup>a) Joan. Chryst. hom. 17. ad Pop. Antiochen.

essi certo non aveano inteso il bel precetto del quod superest date pauperibus. In Atene con tutto il loro Areopago, e con tutta la lor Accademia, e con tutta la lor pulitezza, onde que'signori non aprivan le lettere alle Dame, benchè i mariti fossero sospetti al governo, in Atene li mendici per la legge di Dracone eran dannati à morte. In Egitto si usava ancora così: e Platone per somma clemenza si contentava cacciarli dalla immaginata sua Repubblica. Ed è a notarsi, che un siffatto procedere verso i poveri era conforme ai principi della lor teologia. Credevano i gentili esser essi poveri appunto, perchè gl'Iddi avevangli in odio, onde deducevano poter, e dover i poveri esser odiosi anche a loro. Datale supposizione nascevano gli aborrimenti, e gli sdegni de'ricchi, che inorridivano al solo toccare un povero, o ad esser tocchi da un povero. Se ad un povero lanciavano un asse, od un pane, ritraevano presto la mano, e volgevano in altro lato il guardo, come li descrive Seneca nella sua opera della clemenza (a): abjicit, & fastidit quod adju-

vat,

<sup>(</sup>a) Sen. lib. 2. de clementia cap. 5. & 6.

vat, contingique ab bis timet. In un frammento di Menandro regato dal Mureto si legge: se dai ad un povero del pane, dagli per companatico un pugno: da panem pauperi, & obsonii vice pugnum. E Plauto nel suo Innummus neppur vuole, che si dia ai poveri nè mangiare, nè bere, nè poco, nè molto; nam & illud quod dat perdit. Ma a luculenta confermazione di ciò che affermo, qual testimonio più atto e forte si può recare di quello dell' Imperatore Giuliano, quando fra la doglia, e la ira scrisse ad Arsacio Prefetto della Galizia con tanta laude della Umanità cristiana, e tanta riprensione della Inumanità pagana? Non mi fermo a stenderlo con tutte le sue parole, nè a commentarlo. Tal autentico testimonio oggi è da un lato sì noto ed usato (giacchè i letterati anticristiani obbligano a citarlo spesso); e da altro lato è si grave e glorioso (giacchè parte da un Cesare, che volle non infuriando, ma filosofando, esser l' inimico di Gesucristo), che, se l'esporlo lungamente diviene spesso superfluo, l'accennarlo almeno, è sempre opportuno, ed ora a me necessario. E ciò sia detto abbastanza intorno ai gentili. Quanto agli eterodossi de' nostri tempi sono contento di una parola sola, ed interrogo: non sono essi per lo più cristiani lustrati da un essenziale battesimo, benchè divisi poi dalla unità della Chiesa per la resia, e per lo scisma: non leggono essi, e non ascoltano, e non esaltano l'Evangelio sino a voler esser chiamati Evangelici per un mal appropriato lor vanto? Dopo l' Evangelio solamente si sono innalzate le più solenni fondazioni, tostochè la Chiesa perseguitata ebbe pace, è sacre ricchezze. In Roma Fabiola animata dai consigli di un Girolamo aperse ricetto agl' infermi: ricetti pietosi, che si moltiplicarono in Italia giusta il genio devoto de' santi pellegrinaggi, e giusta il vario bisogno delle nuove malattie orientali contratte nel commercio coll' Asia, come ognun può vedere nella dissertazione del Muratori. Per altro senza considerare più addietro, che il genere umano è debitore all' Evangelio di somiglianti conforti, oggi si possono instituire per sola saviezza di politica economia; onde l'invalido soldato prolunghi la vita; è la zitella tentata rassecuri la onestà. La sperienza delle nazioni insegna tali provvidenze, la ragione le detta, il buon senso

le approva, il cuore le consiglia, la Religion le purifica. La grazia, e la religione non distruggono mai la natura; ma sibbene la perfezionano. Questo è assioma. Io spero di essermi spiegato in questo scritto due o tre volte chiaramente, che non niego potersi dare, e darsi effetti dolci di Umanità naturale; ma solamente affermo che la Umanità divenuta più sublime, e fatta carità soprannaturale li moltiplicherà, e gli amplierà tali effetti, e li farà costanti ancora nelle circostanze difficili del contraggenio, e dell' incomodo. Quindi è ch' io prego il Secolo XVIII.; il quale ama tanto la Umanità, a non vergognarsi di nominare la carità, di non voler rompere la carità, e di lasciare che si predichi la carità, e che si eserciti la carità. Quanto i fini dell'operare saranno più divini, quanto la carità del prossimo sarà più viva; quanto la Religione sarà più giusta, ed immaculata, tanto più la Umanità sarà in securo, e sarà ottima. In nessuna altra credenza si usò mai, nè si usa migliore Umanità che appunto nella fede purissima della Chiesa Cattolica Romana. Di grazia una occhiata senza prevenzione alla Umanità offerta ai secolari da

quelli, che i secolari chiamano per disprezzo Frati: nome che dovrebbe esser onorato e bello, perchè finalmente altro non significa senonchè uomini, li quali professano di essere fra se stretti coi vincoli di una umanissima congiunzione, qual è la fratellanza. Il Monachismo sino dai primi secoli del suo nascimento parve troppo amico della solitudine: eppure da quell'ozio, e da quella taciturnità quanti non si produssero benefizi alla moltitudine? Alle lor porte sempre si affollarono i famelici, e parteciparono a quel cibo, che risparmiava il digiuno, e l'astinenza. La quiete uniforme, ed i misurati periodi delle ore, e delle occupazioni s'interrompevano dal rumore della ospitalità, cui S. Benedetto, infra gli altri, aperse liberalmente le sue case. Ai salmeggiamenti per moderati intervalli si frapposero i lavori; e quelle mani, che agitavano i flagelli, e cingevano i cilicci, trattaron le spole, ed i pettini nel lanificio, e le zappe, ed i ronchi nell'agricoltura. Erano ghiaje, o paludi tante pianure, che ora, mercè l'antica opera de' monaci, verdeggiano di fieni, ed imbiondiscon di biade; siccome erano sassi, e boscaglie tan-

Elogio della Umanità benefica di Ecclesiastici Regolari;

te colline, che ora mostran le spalle vestite di viti, e di ulivi. I monumenti più cari, e più pregiati delle arti, che si chiamano belle ed umane, furono umanissimamente da lor serbati fra il cedro, ed il cipresso dell'arche gelose incontro al furore scitico, e goto. Passavano dal coro alle biblioteche; ed ivi scrivani pazienti, e miniatori industri non isdegnavano dopo avere cantato Davide di copiarci i canti di Virgilio, e di Orazio. Se gl'ingegni d'Italia poterono di nuovo non essere, scrivendo, barbari, fu perchè essi salvarono i sovrani maestri dello scrivere dalla barbarie. Ma lascerò di ricordare questi meriti antichi: ed il mondo sia pure ingrato a suo talento. Neppure ricorderò la serie degli altri ordini operosi, che nacquer poi. Restringomi a questi tre ultimi secoli della Chiesa : e considero, che tutte le assemblee, le quali vide la Chiesa formarsi nel suo seno fra il suo chericato, tutte furono, e sono beneficentissime alla Umanità. Uomini destri d'ingegno, culti per letteratura, fiorenti per giovinezza, non di rado chiari di sangue, e forniti di ricchezze, bagnati gli occhi di un pianto, che non è molle ma ge-

neroso, divelgonsi dal seno amato delle paterne famiglie per formare delle nuove famiglie straniere, se straniere possono esser, quando le unisce -e le regge la carità. La lor vita è contenta di breve sonno, di frugal vitto, di modesti panni, di anguste celle. Le vigilie son lunghe, gli studi moltiplicati, i silenz) prodotti, cauti i sollazzi, e la disciplina tuttaquanta del vivere, come quella, che tempera, e riforma eziandio gl'invisibili affetti, e i fuggitivi pensieri, severa e castissima. Fra l'esercizio di tante virtù, e l'ornamento di tante doti essi si abbassano providi e volonterosi al soccorso di tutti i bisogni, che circondano e premono i mortali sino dal loro ingresso alla terra. Quali di essi si dedicano a pascere, ed educare l'orfano, ed il pupillo abbandonato: onde tanti fanciulli, che sarebbero o le vittime del disagio, o gl'ingombri delle piazze, e delle logge, porgono utili braccia alla meccanica laboriosa. è formano una popolazione, che è di comodo alla Repubblica, e non di peso: giacchè è vana la decantata ricchezza riposta nella popolazione, se essa si numera solamente, e non si pesa. Quali di essi scelgono per professione una pietofa malinconia, 'ed aprono gli spedali neile lor sale, e ne' loro atri, cari asili della miseria, che ivi si ricrea coll'affabile accoglienza, e colla mondezza decente. Ed altri escono dai lor 'alberghi per rinvenire appunto simili afflizioni, consolatori opportuni di que' momenti lugubri-, quando l' uomo sente tutta la sua mortalità, e già passa a sotterrarsi ne' sepolcri. L'ombra squallida delle stanze chiuse al sole, i sospiri de' consanguinei, le contorsioni, le smanie, gli affanni, i deliqui, le agonie formano il trattenimento delle lor pie dimore, e delle lor notti vegliate: e, se mai pestilenzial contagio assalisse le miserande nostre contrade, questi sarebbero gli uomini, che giurarono al cielo di essere vite devote alla comune salvezza. Quali fanno lor cura sudar predicando ne' campi fra i vignajuoli, e i bifolchi, e rintracciar nelle valli, e nelle selve gli aspri montanaj per istruire stupidi intelletti, e dirozzare silvestri costumi. Quali se i naviganti cristiani restano sorpresi dai seguaci pirati, essi dolenti del duro servizio, e della ignobile schiavitù comperano la lor libertà, sciogliendo coll' oro de' pietosi il

Ι

ferro dei barbari. Sfido pertanto tutte le storie di tutti i tempi. Quando mai la culta Grecia, o la scienziata Egitta, o la magnifica Roma videro sì benefiche instituzioni? Solone, Sesostri, Numa rispondetemi: per la vostra mente passarono mai sì pietosi pensieri: e nel vostro cuore si destarono mai sì dolci affetti? Nella luce della cristiana sapienza solamente oggi fra noi le vediamo tali misericordiose legislazioni. Anzi, sin poco fa, noi abbiam veduta tra noi una unione numerosa di uomini nata a ripulire appunto la Umanità colle lettere pulite, ed a sublimarla colle scienze nobili. Essa divorava magnanima, spesso senza gratitudine, e sempre senza mercede; le noje perpetue di un assiduo universal magistero: ed in tal modo lieta allevava gl'ingegni al foro, all' altare, alla cattedra, al campo, alla corte. E se questa era la precipua, non era questa la sola sua sollecitudine. Qual ritrovasi durezza di fatica, qual solerzia di attenzione, qual tenerezza di uffici, f qual costanza di cure, che ricusasse ella, abbracciando col cuore tutto il genere umano, e la penna occupando, e la voce, e la mano ad ogni maniera di beneficarlo? Cer-

tamente non distingueva fra Greco, e Scita: e commettevasi eziandio ai venti, ed all' onde per rinvenire negli antipodi, e sotto ai poli gente da giovare. In una immensa deserta parte di America (a tacere ogni altra impresa, quando pure son tante che viveranno famose negli annali del mondo) fece sorgere una improvvisa nazione uscita dai tronchi, e tratta fuori degli antri. Essa di que' selvaggi fece degli uomini per farli poi cittadini: e perchè fossero l'una cosa e l'altra, li fece cristiani. Quella Evangelica Repubblica, cercata dall'industria, raccolta dalla pazienza, governata dalla mansuetudine, non fu già favolosa, ma realmente esistette; ed oggimai, dispregiate certe plebee accusazioni, vien celebrata dagli stessi più celebrati filosofi come il capo d'opera della Umanità, e la medicina (ad usar la frase di uno di essi) della gran piaga, che ricevette la spezie umana nel discoprimento di quel mondo da ben altri diversi conquistatori. E che mai non si fa per la carità, la quale non ha limiti? E' pur bella la pit- Carattetura, che fa S. Paolo della carità in una Carità seconda lettera, che scrisse da Efeso nella na. primavera dell' anno cinquantaquattro di Cri-

sto

sto ai Cristiani della Chiesa di Corinto capital dell' Acaja. La carità è paziente, ed è benigna: essa non sente gelosie, ed invidic del bene altrui; e non è mai fiera, e disobbligante: nè mai è gonfia di orgoglio; e però non cerca mai per ambizione distinzioni, ed onori. Non antepone i suoi comodi a quelli di altrui; e se altri le fa del danno, non si commove ed irrita; e molto meno pensa mai essa a danneggiar altrui. Se qualcuno è calunniato da' suoi nimici, non gode, ma si rattrista: ben gode e si consola, se l'innocenza si scopre, e la riputazion si ristora. Per lo bene del prossimo incontra ogni pena e fatica; e da tale sua brama del bene del prossimo nasce ch'essa è inclinata a credere sutto ciò che si dice in suo vantaggio; e lontana dai cattivi sospetti appena crede il male, quando lo vede; e sia pure altri vizioso, essa aspetta, non perde il coraggio, ed in questa sua speranza sostiene tutte le debolezze, e le incostanze, e le ingiurie medesime de viziosi. Coerente a questo stile epistolare è tutto il linguaggio de'libri del novello Testamento. Non si legge altro che pace, concordia, tolleranza, fraternità, unione sino a formarsi di una moltitudine un cuo-

re solo, ed un' anima sola. Filii carissimi, filioli, viri fratres, fratres carissimi sono. i nomi, con che si appellano i cristiani dai lor direttori: ed in vero fratelli parevano ancora ai profani; omnes invicem fratres dice Luciano (a). Fra essi non ci ha da essere eccettuazion di persone, non gentile, non giudeo, non barbaro, non cittadino, non servo, e non libero, sed omnia in omnibus Christus. Risona da tutte le carte il comando dell'amore, perchè l'amore è l'insegna, ed il carattere, onde esser conosciuto per cristiano: amatevi scambievolmente, sopportatevi scambievolmente, beneficatevi scambievolmente non contenti di far bene a chi vi fa bene, che ciò usano ancora gli Etnici, fate del bene a chi vi fa del male, come usa Dio. che fa spuntare il sole del pari sopra del giusto che del peccatore. Dio è carità, e chi ha la carità, amando il prossimo per Dio, ha compiuta la legge; e chi ha avuta gran carità, ha compiuta la legge con grande osservanza; perchè la carità è il vincolo della perfezione: super omnia autem bæc caritatem babete, quod est vinculum perfectionis (b). La carità

missimo.

3

<sup>(</sup>a) Lucian. de morte Peregrini.

<sup>(</sup>b) Coloss. cap. 3. vers. 14.

tà ripete sempre alle orecchie de' ricchi quel suo comando di aprir la borsa, e di soccorrere, e di donare. Dai politici si forman dei calcoli, e si fabbrican de' sistemi sulla circolazion del denaro. E certo il denaro è inutile, se, venuto entro allo stato, giaccia ne' pigri scrigni degli avari. Aggirisi pure, e discorra, ed inaffile parti tutte della società. La elemosina aprirà questi canali, e dirigerà questi corsi. Bisogna far elemosina, scriveva il Dottore della nostra Morale a dei facoltosi: (a) Ut fiat æqualitas. Gli uomini sono eguali per nascita: e se la distribuzione de' beni li fa ineguali per singolarità di benefizio in chi li riceve, la elemosina debbe per qualche modo agguagliarli di nuovo per singolarità di merito in chi la fa. Non già che per la elemosina abbia il ricco ad impoverire egli stesso, e molto meno che la elemosina debba versarsi in mano degli oziosi volontarj a nutricare l'ignavia scioperata e viziosa. La Elcmosina ha da serbare misura; nè per essa si vogliono distrutte le varie condizioni necessarie anch' esse all' armonia del corpo ci-

vi-

<sup>(</sup>a) Ad Corinthios 11. cap. 8. vers. 14.

vile. Per altro alla carità quasi mai manca che donare, perchè i suoi veri tesori sono la semplicità e la moderazione. Il superfluo può divenire immenso, quando nulla si concede al fasto, ed alla vanità. La elemosina inoltre ha da serbare ordine; e, se la sua distribuzione sarà avveduta e saggia, sarà nelle botteghe, e nelle officine ancor più vivida l'opera, e più fervido l'operario. Se Giobbe, che probabilmente visse avanti la legge scritta ai tempi della legge naturale, poteva compiacersi innanzi a Dio. di non aver fatto troppo aspettare gli occhi ansiosi della vedova, e di non aver mangiata una ciambella senza spezzarla, ed averne fatta parte al pupillo (a), molto più ciò incombe al cristiano nella legge di grazia. In tutte le età la elemosina fu di precetto per onore della santissima provvidenza, che altrimenti non sarebbe giustificata: ma dopo la venuta del Messia è cresciuto l'obbligo di farla. I poveri, sieno pur essi spiace-

I 4 vo-

<sup>(</sup>a) Job cap. 31. vers. 16. Si negavi quod volebant pauperibus, & oculos vidue expetiare feci. Vers. 17. Si comedi buccellam meam solus, & non comedis pupillus ex ea.

voli assai, ed immodesti, sempre ai nostri occhi cristiani saranno rispettabili, perchè ci rappresentano Gesù Cristo. Ributtino le apparenze, e contraddicano i sensi, a noi lui rappresentano per la comunicazione anecessaria, che hanno tutte le membra di un corpo col loro capo. La Chiesa è un corpo mistico, di cui Gesù Cristo è il capo, ed i poveri sono membra di tal corpo. Rappresentanlo per commissione: e siccome i Principi han de' commessi, degli ufficiali, e de' finanzieri a riscuotere i tributi; così i poveri vengono rivestiti di tal carattere ad esigere quel tributo, che per tanti titoli dobbiamo a Dio. Rappresentanlo come per immagine, assomigliandosi colla lor indigenzaa lui, che volle nascere in povertà umile e mansueta: e siccome egli nato povero esige del suo presepio tenerezza; così e' vuole che si usi pur tenerezza a chi l'assomiglia.

Gesti Cristo csemplare perfetto di-Umanità e Carità. E giacche son fatto degno per sua misericordia di nominar Gesù Cristo, non è egli
il legislatore insieme, e l'esemplare della
carità, la quale esercitò negli atti tutti, e
in tutte le parole, e con tutti i caratteri
della eccellenza? Se era la notte, orava il
Padre per gli nomini; se era il giorno, e

viaggiava, passava pergli uomini beneficandoli, e gridava dolcissimamente: o voi che siete oppressi venite da me ch'io vi consolerd. La sua carità era compassionevole: io 'mi sento commosso da pietà verso questa moltitudine ... se gli invio così digiuni, cadranno in isfinimento di forze per lo cammino. La sua carità era pronta. Mia figlia è poco fa morta, gli disse un padre afflitto: ed egli si leva, e lo segue co' suoi discepoli. E non solamente è pronta nell'esaudire i prieghi, ma è tanto pronta che li previene: vuoi tu guarire? disse al paralitico; e. nel momento medesimo il paralitico guarì: vuoi tu esser sana? disse alla donna incurvata, e la donna fu diritta. La sua carità è universale. Io non prego solamente per essi, sospirava intenerito verso l'eterno suo Padre, cioè per li suoi divoti discepoli; ma così pure per tutti quelli, che crederanno in me in vigore della lor predicazione. Ed è tanto universale che, vivendo fra noi, non escludeva nessuno mai dalla facile conversazione. I Samaritani erano incivili, pure, perchè li fecero invito a trattenersi un poco nel lor paese, egli vi dimorò due giorni. Certi ragazzi giudicaronsi importuni, e furono impediti dall' accostarsegli; ma egli ordinò ai discepoli: lasciate che questi piccoli mi vengano appresso: e come gli furon vicini li benedisse, ed impose soro le mani sopra la fronte. La Cananca poteva sembrare una temeraria donna, che non era figlia d'Israello, ma di una nazion riprovata: pure, se gli tien dietro, ed alza la voce, ed implora ajuto tra la folla, egli la esaudisce, e la consola. In mezzo poi a tanta universalità volle, che la sua carità fosse insieme singolare, e ordinata. Lazzaro era suo caro: e però egli sparge lagrime sulla tomba di lui; onde sono costretti i Giudei a dirsi l'un l'altro maravigliando: vedete come lo amava! Giovanni era il suo confidente; e però lo distingue ammettendolo a dormirgli sul seno. Gli apostoli tutti eran suoi amici, che servi non voleva che si chiamassero; essendo questo un umile vanto, che riserbava per se stesso, cioè di esser venuto dal cielo, a servire, non ad esser servito: e però li fa partecipi di tutti i secreti, che gli avea rivelati il suo Padre celeste: e però con sì viva sollecitudine li raccomanda a Dio sul punto del dipartire dal mondo: Padre santo, custoditeli nel nome vostro.... santificateli nella vostra verità. Il mio desiderio è ch' essi sieno dove io sard. Che se tali amici l'offendevano, la sua carità era preparata al perdonare: eppure le offese, che partono dagli amici, sogliono essere acerbissime oltre a quelle degli inimici; anzi era generosa non solamente perdonando il male, ma rispondendo al male col bene. Giuda lo tradisce: ed egli lo bacia. Pietro lo nega, ed egli dolce lo rimira, ed elegge Pietro spergiuro a capo della Chiesa. Maddalena è peccatrice nella città, che è quanto dire fa profession solenne di dispiacergli: ed egli non solamente le rimette i peccati, ma la introduce ai favori; e fa ad essa infra tutte le altre la prima visita dopo la resurrezione; e indi infra tutte le altre l'ultima in Bettania innanzi alla sua ascensione. La sua carità era, dirò così, carità di massima, da cui muovevano tutti i suoi consigli: e però a' discepoli, che volevano vendetta e fuoco, rispose: voi non sapete da quale spirito siate animati, il Figliolo dell'uomo non è venuto a perder le anime, ma a salvarle. La sua carità era come gelosa, cioè risentiva un soave desiderio di esser amando riamata: e

però interroga il Signore replicatamente con tanta istanza il figliuol di Simone: mi ami tu veramente? La sua carità era sempre la stessa, ed uniforme, e durò sino agli estremi languori; ed anche allora diede con testamento amoroso al prediletto Giovanni Maria per Madre, ed a Maria Giovanni per figlio, oltre al perdono dato ai crocifissori, che bastava a manifestarlo per Dio. La carità, che il fe' discender dal Cielo, il fe' salire il Calvario. E carità spirano non solamente le sue parole, i suoi inviti, le sue azioni, ma tutti i suoi miracoli in tutta la sua vita. Ne' profeti antichi, siccome tutti i loro discorsi non erano che minacce, e le lor predizioni non annunziavano che calamità, così i lor miracoli d'ordinario non erano che gastighi. Ma Gesù Cristo, se esercita impero assoluto sopra i demonj, è per cacciarli nell'abisso da' corpi de' posseduti. Se sconvolge gli elementi, e perturba l'ordine della natura, non è per atterrire, ma per giovare, cioè per risuscitare de' morti, per calmare delle tempeste, per riempire di preda le reti ai pescator faticati, per pagare il tributo a Cesare, per nutrire un popolo numeroso, che lo ha seguito per

un deserto, e che ha fame. Che più? I suoi stessi gastighi furono pieni di carità. Se caccia i profanatori del tempio per la gloria dell' eterno suo padre, nol fa col vibrare rovinoso di un fulmine sterminatore, ma col lieve agitare di poche funicelle. Se risorto rimprovera a un suo discepolo la incredulità, gli offre le mani, e gli apre il seno. Se vuol ributtare i soldati nell'orto non è che con una caduta innocente, e indi tosto li fa risorgere; ed il tronco orecchio ricongiunge al volto dell' assalitore. Io non so, che Gesù Cristo abbia fatto male co' suoi miracoli, che a una pianta sterile di frutta, facendole inaridire ancora le foglie. Non finirei mai sì amabile argomento; nè so staccare la penna dal foglio. O Naturalisti non mi rinfacciate ch'io vi predichi troppo ascericamente. Di grazia sofferite; perchè voi altri mi avete condotto su tal materia. Io vi ammonisco di non incominciare a parlar mai di Umanità, se non volete udir me a parlare senza finir mai di carità. La legge de' cristiani è la legge dell'amore; ed un cristiano, che ama, è il solo vero discepolo di Gesù Cristo. O filosofi, se voi leggeste fatta da Socrate alcuna delle azioni di Cristo da me di sopra accennate, quanto glorioso rumor filosofico non menereste voi mai! E perchè, se le ammirereste nel figliuolo di Sofronisco, non le vorrete ammirare nel figliuolo di Dio? Naturalisti, onesti uomini, filosofi tutti quanti, se desiderate essere costantemente e compiutamente umani, aprite spesso, e studiate molto l'Evangelio: esso è il codice sincero della Umanità.



## LETTERA

DIUN

UFFICIALE PORTOGHESE

AD UN

MERCANTE INGLESE

Sopra il trattamento de' NEGRI.



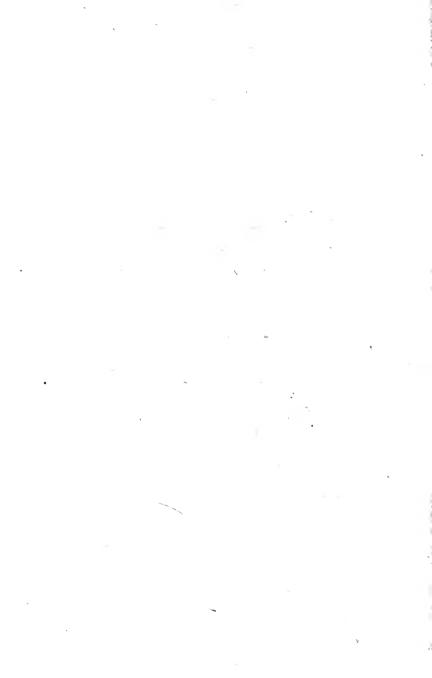

### ~

# AL LETTORE.

L'original lingua, in cui fu stesa questa lettera, è la italiana: onde non si aspetti il lettore di ravvisare perentro ad essa l'indole dello scrivere portoghese, od inglese.

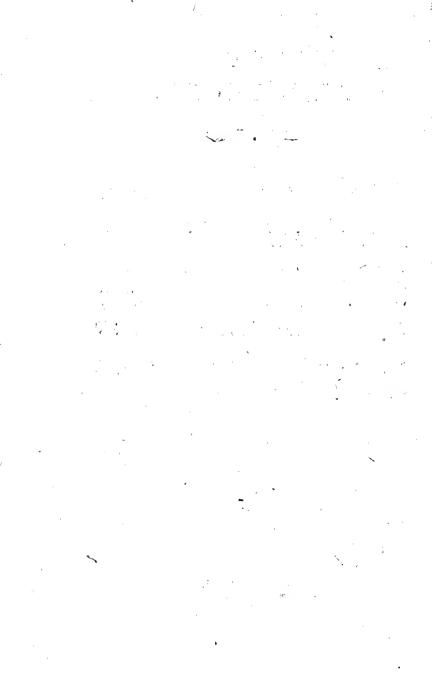

### O THE STANDAR OF THE O

#### SIGNORE.

or siete, o Signore, un uomo onesto, ed un uomo saggio. Incominciai a pregiarvi, dacchè incominciai a conoscervi: e sette anni fa in Goa si legò fra noi amicizia vera. Voi eravate un valido mercante di pepe, e di cotone: ma oggi intendo che vogliate ancora esser mercante di uomini, cioè che volete comperar dei Negri africani per venderli ad altre nazioni. Voi siete nel buon vigore di un'acerba virilità; onde stendete larghe le vostre speranze di arricchire; e non temete nè le procelle del navigare, nè quelle del trafficare. Io per lo contrario sono vecchio ufficiale già in riposo, che vive solitario, e divengo di giorno in giorno un filosofo. Ma avvertite che non sono filosofo da macchine elettriche, nè da palloni aerostatici, ma dopo i miei lunghi vaneggiamenti giovanili professo la filosofia dei costumi, e medito le vicende del mondo. Poichè intesi un K 2 memese fa da un danese la novella della negoziazione che siete per tentare sulle tratte dei Negri, determinai di comunicarvi una parte delle molte notizie su tal affare da me acquistate nella varietà de' lunghi miei viaggi intorno al globo. Voglio scrivervi una lettera che sia di raccomandazione. Questa mia lettera non vi raccomanderà una persona sola, ma molte, e vi raccomanderà molte persone assai da me lontane, e persone ch'io non conosco: ma ciò che importa alla umanità? Insomma, giacchè piacevi di fare il compratore di schiavi, a me piace di fare un buon ufficio per essi, e pregarvi a voler essere un moderato e un pietoso.

Un ufficial portoghese, qual io mi sono, non la fa da teologo con un trafficante inglese, qual siete voi; e però non mi arrogo il decidere se sia lecito, o non sia lecito trarli fuori dal seno della loro Africa, e vendendoli come si fanno le derrate, qua e là dispergerli per la terra: non voglio decidere il caso. Ben, se mi fossi seduto nel gabinetto di Spagna, difficilmente mi sarei temperato dall' ira contro all' incoerenza dell' itlustre Domenicano Vescovo las Casas,

il quale disputò felicemente, perchè gli scoperti Messicani fossero trattati da liberi, e non da schiavi: e poi favoreggiò la sentenza di fare schiavi i Negri; ed in tal modo l' avvocato dell' America divenne il tiranno dell' Africa. Per l'opposto il grandissimo Frate Minore Cardinale Ximenes, il quale può appellarsi il padre della Monarchia Spagnuola nella sua reggenza ammirabile, dispregiò sempre ed abborrì tal consiglio, e volle che ancor gli Africani fosser liberi, quali eran nati, e non distribuiti per lotti, come si spiega il vostro storico Robertson. Se il ridurre in servità, e trasportare dall'una parte del mondo all'altra gente contro a lor voglia per uso delle colonie si vorrà considerare come una necessità, essa sarà insieme una disgrazia, dice con assai moderazione Bielfeld: ed io anzichè declamare mi contenterò di piangere. Solamente non posso a meno dal far legger a voi inglese un tratto di concione entusiastica tenuta in Filadelfia, la quale chi sa se vi è nota, non essendo di profession letterato, ma un viaggiatore, e un mercante. Voi per altro già sapete che tutti i Quakeri hanno diritto di dir tutto, e che le femine stesse pre-

K 3 di-

dicano, come sono invase dalla eloquenza della setta. Un fratello, tremolando per fatidiche convulsioni, dunque surse, e ritto in piedi favellò così., E sin a quan-,, do avremo noi due coscienze, due misu-, re, e due bilance, l'una a noi favorevo-2, le, l'altra pregiudiziale al prossimo, tut-2, te due egualmente false? Tocca a noi, "miei fratelli, a far lamenti, che il Par-, lamento dell' Inghilterra voglia soggettar-, ci, e porci sotto il giogo di sudditi, sen-,, za lasciarci il dritto di cittadini; mentre , da più d'un secolo a questa parte, eser-2, citiamo noi stessi la tirannia col tenere nelle catene della più dura schiavitù uo-" mini, che sono nati nostri eguali, e no-33 stri fratelli? In che mai ci hanno offesi ,, questi infelici, che la natura aveva da 2, noi separati per mezzo d'argini spaventevoli, e che la nostra avarizia è andata a " cercare a traverso de' naufragi sino nel-33 le ardenti loro sabbie, o nelle profonde ,, loro foreste, in mezzo alle tigri? Qual " era il loro delitto, per essere strappati , da una terra, che gli nutriva senza tra-, vaglio, e trasportati da noi in un'altra, , dove muojono oppressi dalle fatiche della " schia" schiavitù? Qual famiglia hai tu dunque ,, creata, o Padre Celeste, in cui i primo-,, geniti dopo aver rapiti i beni de'loro fra-, telli, vogliono obbligarli, colla verga ,, alla mano, ad ingrassare col sangue del-, le loro vene, co' sudori della loro fronte " quell' eredità medesima, di cui sono sta-, ti spogliati! Progenie deplorabile che noi ,, rendiamo stupida, per tiranneggiarla, in , cui soffoghiamo tutte le facoltà dell'ani-, ma per opprimere le sue braccia, ed il , suo corpo con pesi eccessivi; in cui can-, celliamo non meno l'imagine della Divi-, nità, che l'impronta dell'umanità! Pro-, sapia mutilata e disonorata nella facoltà , del suo spirito, del suo corpo, ed in tutta la sua esistenza! E siamo cristiani? E siamo inglesi? Popolo favorito dal Cie-, lo, e rispettato sopra i mari, e che pre-" tendi tu d'essere nel tempo medesimo e , libero, e tiranno? No, miei cari fra-, telli, è tempo, che ci accordiamo con , noi stessi. Rompiamo le catene di que-, ste miserabili vittime del nostro orgoglio; , rendiamo a' Negri la libertà, che l'uomo ,, non deve mai togliere all' uomo. Possa-, no tutte le società cristiane, seguendo il K 4 22 no, nostro esempio, riparare un' ingiustizia, confermata per due secoli da delitti, e da violenze! Possano finalmente questi uomi, ni, troppo lungamente avviliti, alzare al cielo le braccia libere dalle catene, e gli occhi bagnati da lagrime di riconoscen, za! Gl'infelici non hanno conosciute fino, ra che quelle della disperazione ".

Questo discorso eccitò i rimorsi, e gli schiavi furono liberati nella Pensilvania: conchiude nella sua storia filosofica nel libro XVII. al cap. 13. il Sig. Ab. Raynal divenuto nome famoso in Europa. Sarà vero quanto dice l'Abate Raynal: ma il Signor Smith nel suo recente viaggio fatto per gli Stati uniti di America sclama sulla dura vita de' Negri generalmente per ogni provincia. Hanno un'ora sola da mangiare, e mangiano poche radici, senz' altra consolazione che il condimento del sale. Di rado godono le delizie di un poco di carne, o di latte, o di lardo, o di un'aringa secca. Al ritornare sull'imbrunire del cielo dal travaglio della campagna sono condotti ai magazzini di tabacco. Chi è lento è percosso col nerbo inesorabile sulla nuda schiena. Io non ho la eloquenza dei Quakeri,

anzi neppur delle Quakeresse: ma se potessi tener discorso in un' assemblea degli Stati di que' Signori vorrei solamente pregarli a considerare quanto loro è costata la libertà, quante politiche meditazioni al loro Franklin, quante militari accortezze al loro Wasington, quante fatiche ai loro arsenali, quante spese ai loro erarj. Eppure non si trattava che di una non so quale independenza dall'urne parlamentarie di Londra: per altro il thè, e le pellicce non sarebbero mai loro venute meno. Quando si favella degli schiavi Negri, si usa lo stesso vocabolo di libertà che essi han perduta: ma questa libertà da essi perduta significa ben altre perdite, ed altri affanni. E sul proposito dei Quakeri, io fo solamente di passaggio una nota breve, la quale si è, che al vedere il portamento di un discepolo di Guglielmo Pen, ed all' intendere il suo linguaggio non guari si aspetta la carità; perchè giusta suo istituto sembra un uomo duro, che ricusa trarsi dal cucuzzolo lo spanso cappello innanzi ai tribunali, e dà del tu ai monarchi, e risponde avaramente alle interrogazioni eziandio delle Potestà con un no, o con un sì preciso e arido. Oimè che

che non è sempre tra noi europei colti più benigno colui che è più abbondante di cerimonie, che striscia il piede, che incurva le spalle, che si liquefà in dolcezze di espressioni, e si offre come in sacrifizio al servigio di ognun che incontra. Intanto io ammaestrato per la sperienza nelle miserie so compatire i miseri; e restringomi a pregar voi almeno a voler essere nelle vostre compere, e nelle vostre vendite, e nelle vostre navigazioni, e ne' vostri lavori umano e clemente. Somigliante esortazione alla carità non esce sconciatamente dalla penna di un portoghese. Ogni nazione europea ha negli annali dell'altro emisfero dei tratti crudeli da rimproverarsi: ed i portoghesi non sono già essi senza rimorsi. Nondimeno quando Gama giunse al capo di buona-speranza nella baja di S. Biagio, quel primo congresso de' miei nazionali fu lieto e veracemente ospitale per l'una parte e per l'altra: e dopo le primizie di un traffico innocente, avendo i nostri cambiate le lor berrette di lana rossa coi braccialetti di avorio degli Ottentoti, Gama fece sonare un campanello; e Negri, e Bianchi saltelloni ballonzarono insieme allegramente. Villò de

Belfonds ne' suoi viaggi dice che i Portoghesi cran amati dai Negri sopra gli altri popoli, e che gli accoglievano in seno quasi pegni cari, e li portavano sulle spalle quai pesi dolci. Io stesso nel mio lungo navigare sulle coste occidentali dell' Africa udii talora consolar le mie orecchie i nomi di Pietro, e di Paolo, e di Antonio, coi quali eran chiamati i ragazzi dai genitori: ed investigando l' origine di quella novità trovai che l'origine n'era la gratitudine; perchè si voleva in certe famiglie ritener vivi ed ereditarj i nomi di alcuni portoghesi, che erano stati benefici ai loro antenati. A me, che oggi son più filosofo che soldato, sembrano queste piccole memorie di storia più gloriose che quando un portoghese con un suo vascello era riputato Nettuno Dio del mare, e col suo schioppo in mano Giove arbitro dei fulmini.

E prima di entrare all'argomento estimo che voi, o Signor Assientista (come vi avrebbon chiamato dopo il trattato di Utrecht) siate persuaso affatto e praticamente che i Negri sono uomini veri; cioè sono entirazionali, individui di questa nostra che si appella spezie umana, composti di un'ani-

ma spirituale, e di un corpo materiale organizzato. Non sono scimie, nè otangsutangs presentanti sozze somiglianze dell'umana figura, sono uomini come noi, ma di color nero; e se rende sorpresa ai nostri occhi quella lor pelle brunazza e scura, ai loro rende pur maraviglia la nostra bianca. od ulivigna. Sono uomini robusti, ben composti, e belli ancora. Non dico che andiate in traccia fra i Negri delle forme greche: ma ben vi dico che m'avvenne di vedere in quella gente, se non volete della bellezza, almeno della fisonomia; e mi compiacqui di certe indoli prevenienti, di certe fronti ingenue, di certe guardature languide e dolci, le quali rendevano fede che in quei corpi neri abitavan delle anime bianche. Un europeo, che li visiti nei loro Kombetti o capanne (e forse tal ventura incontrerà a voi stesso) vien accolto da quelle famigliuole con un certo stupore d'occhi sinceri, che significano di non sospettare le nostre malizie, perchè rendono fede di neppure potere intenderle. Se pestano il mais nel mortajo, o preparano le dure pallottole del luscus, e le loro focacce morbide, e le loro polente, i genitori offrono sopra piatti

di legno que' pastumi; mentre intanto i piccoli moretti vanno brancolando per terra, e si strisciano intorno alle gambe del forestiero scherzevolmente. Tutti sono rapiti in estasi di maraviglia, se si dona o un ritaglio di carta dipinta, o un pezzuolo di vetro rotto. Quale spettacolo tenero di silvestre e pura allegrezza non è mirar le lor femine spose, e i giovani mariti all'ombra larga e fresca di un frondosissimo biscalo cantare, e suonare, e ballare, e tripudiare! Non vivono già tutti boscajuoli, fuggiaschi, e restii, ma forman borgate, e stati, e vivono in civiltà. Nel regno di Benin sono mansueti, e timidi che si lasciano maneggiare e palpare come si palpan gli agnelli: anzi essi i primi carezzano noi europei facili ufficiosi pieni di buona nativa creanza; perchè se un facchino negro s'incontra per istrada in un nostro bianco, benchè sudi sotto ad un fastello, e sia carico di robe, pur si arresta, e gli dà loco con riverenza. Al veleggiare di qualche nave di Europa verso i lor porti, essi escono, e si avanzano entro al mare colle perigliose canoe per recare pesce a noi forestieri sconosciuti. Nelle storie dei vostri viaggiatori inglesi dovrebbe esser cele-

bre l'ospitale conforto che portarono ad una naufraga nave inglese verso il promontorio degli Ottentoti nell'anno 1683. Abbandonarono essi i loro casolari, e le lor gregge, e cibarono, e dissetarono gl'inglesi, e li guidarono per venti miglia, e quelli, ch'erano debili ed infermi lacerati dall'urto de' sassi, e maceri dall'impeto dei flutti, se li recarono sulle spalle. Dopo le venti miglia trovarono altre guide, ed altri ajuti per la serie di un viaggio asprissimo che durò quaranta interi giorni; onde in sì lungo e malagevol cammino non perirono che 83. o 84. inglesi. Questi benefici contano un secolo: nè vorrei che ve ne dimenticaste, ricordandovi solo degli Ottentoti, qualora bevete le pregiate bottiglie del vino di Capo.

Vengo all' istruzione pratica che da me già soffrirete per amicizia; e dicovi che, se di tali nostri simili, che sono d'indole per se benefica, giudicate poter fare una mercanzia, almeno li comperiate, e non li rubiate. Non vi offenda questa parola rubare, perchè non voglio che sia mia, ed è del viaggiatore Snelgrave, il qual rinfaccia a voi altri mercanti dell' Inghilterra, ed a quelli della Francia, che sulla costa d'oro sotto

ai menomi pretesti, ed anche senza pretesti, siete avidi di rubar Negri. Nella spensieratezza, e nella ebbrietà dei balli, e delle feste dei poveri Negri si aggirano intorno le spie, e gli sgherrani accorti di Europa, ed attrappano i ragazzi, e se li portano via. E se dalle montagne, o dalle selve i figli sono spediti verso i seminati per cacciare gli uccelli, e guardare il miglio, allora appunto i ladri appostati gli acchiappano, e dentro ai sacchi, e dentro alle reti li cacciano come fossero gatti, o capretti. E per non risparmiare i miei Portoghesi confesso che nel regno di Kotto s'insinuano entro ai boschi più interni i cacciator prezzolati per sorprendere i Negri solitari, e consegnarli a noi: che noi pure di troppo mercanteggiamo questo rapito carname umano. Così rubando s'insegna a rubare; e noi navighiamo dall' Europa al mondo nuovo per insegnare nuovi delitti, perchè i Negri imparano a rubare i loro stessi nazionali. Sebbene noi europei e rubando, ed eziandio non rubando, ma pagando, siamo colà maestri di reissima scuola, perchè lusingati dalla moneta del pagamento essi stessi rubano se stessi scambievolmente; ed il padre vende il fi-

glio, ed il figlio, se può, vende il padre, ed il fratello il fratello. I Mandighi studiano le fraudi, e le insidie di questo ladroneccio lucroso: e quei del regno di Poppo minore sono già eccellenti nell'arte, divenendo ivi una lecita e pubblica istituzione tradire così li consanguinei, e gli affinì. Anche a Sparta era il furto un pubblico istituto: ma non era del furto l'oggetto così scellerato. Comperate dunque, giacchè così vi aggrada, quegli infelici, ma almen contate i vostri soldi. Di là del regno di Ardua con due pugni di sale si comperano un uomo, e una donna: ma in Akra, ed in Anamab, ed altrove costan le lire sterline. Per coltivare l'America l'Europa si vuota di danari, e l'Africa d'uomini. Nell'anno 1768, si sono tratti fuor dell' Africa oltre a cento e quattro mila schiavi: non sempre il numero è tanto, ma settanta mila almeno ogni anno ne partono da quei lidi. In questo secolo l'Africa ha veduti esuli dalle sue contrade quattro milioni, e gli ha perduti.

Nella compera rispettate, quanto possibile cosa è, la natura di enti, che sono animali, ma animali dotati di ragione. O qual ra-

gione pura e sublime non risplenderà in alcune di quelle menti! Non dubito di asserire che in quelle mandre di schiavi vi sarebbon degli Archimedi, e dei Neutoni, se quegli intelletti avessero ottenuta l'educazion dei costumi , e la disciplina delle scienze. Se la educazione ingentilisce le piante salvatiche, perchè ingentilir non potrà ancora gli uomini salvatici? L'uomo ora s'insuperbisce di troppo, ora di troppo si avvilisce, ora innalza i suoi simili sino ad agguagliarli alle Potestà del cielo, e gli eccita e sprona sino a far guerra a Dio; ed ora gli abbassa fra le bestie della terra, e gli schiaccia come insetti col suo piede medesimo sul pavimento. Possibile che una ricciaja raccolta e lanosa, anzi che una capellatura sciolta e cadente, una pelle fosca ed unta, anzi che una carné biança e fresca meriti tanta differenza! Talvolta che veggo questi miseri Negri nudi sudici flagellati, mi fermo cogli occhi immoti a contemplarli, e dico co' miei pensieri costernati: eppure costoro sono fratelli dei Re, ed escono della stessa famiglia, perchè derivano dal padre medesimo. In siffatta meditazion mia tornami alla memoria certo piccolo tratto di storia di Carlo XII.

L Re

Re di Svezia. Un forestiero lo vide entro a un salone del suo palagio con un semplice abito di panno grosso; coi suoi guanti duri, e co' suoi più duri stivali, e lo interrogò senza riserbo, e gli diede del voi. Appresso trattenendosi ivi alquanto, osservò che chiunque sopravveniva gli facea riverenza, e diceva Sacra Maestà: allora impaurito andò gittarsegli ai piedi scusandosi col dire che l'aveva creduto un uomo. Il Sovrano da saviorispose: avete creduto giustamente, perchè niente è più simile a un uomo che un Re. Un Bazar, o sia un mercato di schiavi, non può essere un divertimento per chi non è indifferente all' onor suo, e de' suoi simili. A Goa stessa non si salva la decenza, e si vendono sulle piazze insieme uccelli, e scimie, porcellane, e spezierie, ragazzi, e donne: ed il Pyard nota che vide al suo tempo esposte in vendita femine bellissime al cucir destre, e industri al ricamare. Ma l'orrore è in Tuida, dove in logge, e saloni si ammassa la carne vendereccia. Il Trunk, scrive l'inglese Philips, è una cattiva fabbrica, entro a cui si affolla e giace tal mercanzia lordissima. L'afa, il sudore, il caldo, l'insozza-

mento rendono l' aere stagnante immondo e feccioso per modo, che dall' odor tetro, e dalla gravosa atmosfera svenne più volte, e finalmente ammalò. A quei chiostri, ed a quelle carceri Philips, e Cley chiamavano i loro chirurghi condotti dall'Inghilterra, e facevano publicamente esaminare, negletto ogni, natural pudore, maschi, e femine; e però ne distendevano i corpi e li rotolavano, e li rizzavano e li contorcevano, misurando braccia, e coscie, ed obbligandoli al passeggio, al salto, al grido, alla tosse per ispiar l'interna economia degli organi, e la elasticità de' polmoni. Che se Philips, il qual s'infermò, fosse ancor morto, chi mai fra suoi schiavi lo avrebbe pianto, quando egli tosto incominciò aggiungere al vilipendio il dolore? Egli, ed il Cley co' ferri arroventati, quasi per metodo di buon ordine, comandarono che s'improntasse sulla pancia, e sulle spalle di ciascuno con arroventati suggetti la lettera iniziale del bastimento, cui esso apparteneva. Ho letto che un certo Atkins visitando gli schiavi, che vendeva un vecchio Filibustiere pirata, li ritrovò sotto a casotti aperti intorno intorno; ma cinti da grate di ferro, appunto come

nei nostri borghi si mostrano le tigri, ed i leopardi: e, siccome alle tigri, ai leopardi, ai gatti salvatici presiede il minaccioso guardiano col nervo indurato, così quel vecchio iracondo, il quale chiamavasi Londistone, si aggirava intorno a quei ferrati cancelli, e vibrava da alto una sonante lunghissima sferza, la quale giù scendeva rovinosa sopra quei corpi nudi, e si avviticchiava intorno al ventre, alle anche, ai polpacci solcando tutto il corpo di striscie livide e sanguinose.

Sebbene non sempre provederete gli schiavi nei mercati solenni; ma alcune volte veli procaccerete addentro terra le cento, e le
duecento e più miglia, come so che si usa
da vari mercanti ne' regni di Angola, e di
Benguela. Per arrivare alle coste marine il
viaggio è lungo, e spesso disagiatissimo.
Vorrei che tosto incominciasse la vostra carità. Per assicurarsi dal pericolo della fuga
sogliono aggiogarli assai più penosamente
che i buoi non si aggiogano per condurre l'
aratro. Vedrete i vostri ministri legarli a
otto e a dieci insieme, onde tolta la libertà delle gambe per camminare, e delle braccia per assettarsi i pesi sopra le spalle sono

l'uno all'altro di scambievole noja, e di scambievole impedimento, costretti la notte stessa giacere in quelle disagiate posture. I miei buoni uffici per loro si restringono a supplicarvi, che in siffatti viaggi dalle selve alle coste non sia l'affrettamento soverchio; e che se cadon per terra, non vengano insultati dai calci, nè dai bastoni: e che gl' invogli della farina per isfamarsi, ed i vasi dell'acqua per dissetarsi, di cui è carico ognuno in viaggi di cento e duecento leghe; non sieno di un peso da schiacciarli sotto: che per loro scegliate degli arbori di rami larghi e densi da dormire al coperto, e che sotto ai loro corpi facciate ammassare mucchi ben rilevati di fogliame asciutto: seppure queste delicatezze saranno pos. sibili fra le arene secche, o i dirupi sterili. Allorchè saranno arrivati al lido, fateli nel riposo pascer bene. Era io stesso in Loanda, quando arrivarono delle torme di Negri comperati da alcuni miei portoghesi per servigio spezialmente del Brasile; ma erano magri e languenti; e però per timore che non morissero lor provvedevano letto, ungevano i corpi coll'olio di palma, e somministravano cibo sano, e bevanda non in-

 $L_3$ 

grata. In tal occasione io vidi esercitarsi per avarizia la carità.

Accingomi ad accompagnar voi, ed essi sino all' imbarcamento. Li marinai già trattan le sarte, ed il vascello spiega le vele: e là i drappelli degli schiavi sono per esser cacciati dentro al mobile carcere odiosissimo. Qui è dove, o Signore, c' è bisogno di tutta la vostra fredda e flemmatica tolleranza. Ai serpenti sono care i natii covaccioli, e le patrie tane sono care ai leoni. Essi lascian il proprio paese, e temono quasi di lasciar col loro cielo anche il comun sole. Increscerebbe il partire, benchè abbandonassero contrade infelici e come abbandonate dalla natura. Ma qual sentimento di angoscia non sarà l'esser strappati dal seno delizioso di fertile terra ed amena! Talvolta m'immagino di vagheggiare Juida da me già veduta veleggiando per la quieta marina verso i suoi lidi. Quelle contrade, da cui si traggono in maggior numero i Negri, sono tanto ridenti che vengono salutate dagli storici col nome di campi Elisj. E' uno spettacolo giocondo per un viaggiatore assidersi sulla prora della sua nave, e vedere quella verdura, e sentire quella fragranza che recano i venti placidi. Quel terreno si dispiega piano ed equabile non rotto, da laghi, e non interrotto da scogli, non. imbrattato da cespugli, come molte altre parti della Guinea, e non usurpato da piante parassite. Così dispiegato s' innalza lentamente sino alle trenta ed alle quaranta miglia senza ingombro di rupi tutto verdissimo, e fruttiferoso. Fichi, aranci, banani, melloni, piselli sono sparsi in ogni lato. Tutto è coltivato sino agli steccati delle case. Tre volte l'anno il suolo è cortese di biade : in quel giorno che si raccoglie, di nuovo si semina. E che sarebbe se sapessero gli schiavi, i quali abbandonano tal patria per non rivederla più mai, dover essere poi destinati a trar metalli, e ad abitar montagne deserte squallide ignude, che nel sen cavernoso chiudono l'argento, e l'oro: giacchè, come voi ben sapete, i monti delle miniere sono sterili aspri orrendi? La natura negando a essi e l'erba, e l' acqua, e il cibo, e il cammino stesso par che voglia avvisar l'uomo che si tenga lontano da quelle contagiose ricchezze ch' essa procura tra tanti disagi nascondere profondamente. Mentre però i vostri Negri stat

L 4 ran

ran fremendo nel porto lasciateli mirar conocchi lagrimosi per l'ultima volta le lor natali contrade, e lasciateli piangere: giacchè l'unica libertà che loro resta è quella di sparger lagrime. Per altro aspettatevi in quelle ore funeste di vederli agitati, ed arrabbiare e gridare, ed ululare, e gettarsi per terra, e contorcersi fra la sabbia, e rizzarsi e smaniare, e mordere, sino allo sdentare la bocca, il legname, ed il ferro de' vascelli. All' improvviso poi si otterrà dai vostfi ministri un silenzio degli urli e dei gridi più trito e smanioso, silenzio che non sarà interrotto che dal suono delle catene; perchè sogliono costoro infrenare ogni sfogo della voce coll'inserire e legare sforzatamente la mordacchia, o la museruola alla bocca. Ma allora è che si rimesce e ribolle tutta l'anima per disperato furore, e si abbatte, e giace, e s'inabissa tutta dentro a una profonda tetrissima malinconia. Il nome della Barbada, a cui voi Inglesi solete condurli, ai loro orecchi è nome infernale. Come sono sciolti in parte dalle catene si gittano in mare, ed eleggono esser vittime anzi dei mostri, che di noi altri: e si avvelenano con iscambievole benefizio, e ferisconsi scambievolntente: e però mi dicono che i cani marini voracissimi dei cadaveri umani seguono il viaggio de' vascelli verso quell' isola colla ghiotta speranza di mangiar Negri : Così come hanno sciolte le fauci, hanno l'arte funesta di torcere ed aggruppare insieme la lingua, e con essa aggomitolata chiudersi l'adito all' aria, e strozzarsi, e soffocarsi da se stessi. Nessun degli schiavi Negrialegge Maupertuis, nessun di essi Africani intese mai a ricordare il suicidio di Catone avvenuto in Africa: nondimeno naturalmente sa l'amor proprio calcolare la somma de' beni, e de' mali, e dedurre che la morte per essi è un mal più breve e minore che non la vita penosissima, cui vanno incontro. In verità, se fosse mai lecito l'ammazzare se stesso, e levarsi quella vital, di cui non si è il padrone, ma il custode, sarebbe più da escusare un negro, che da celebrarsi un Catone. O Dio! Eppure il negro non apprende i suoi mali che peridee confuse: peraltro sarebbe ancora più misero, se avesse distinta la notizia del mestiero, cui sarà destinato nello scavar le miniere : Non so se voi, o Signore, che siete giovine, e che sinora siete stato inteso ad altro

genere di mercatura, abbiate mai cogli occhi vostri veduto quel travaglio. Aime, pare che la terra mostri le sue vere ricchezze di necessità nella superficie colle biade, e colle piante: ma gli uomini, lasciando ogni cultura, ricercano non di rado immaginarie ricchezze di convenzione nelle sue viscere. To nelle molte vicende della mia vita dovetti eziandio esser presente, e presedere in parte ai lavori degli scavamenti, e delle purgazioni de' metalli. Prima che il sole spunti consolatore del mondo, essi, cu è interdetta la giocondità della luce viva ed aperta, sono cacciati entro ai buchi ed alle caverne delle montagne tutti ignudi; perchè l'avarizia palpita che fra gli stracci del vestimento non possa nascondersi qualche pezzuolo del suo metallo adorato. Ivi vivono sepolti nel bujo della notte rotta dalle pallide lampadi, onde appena ad un lume maligno possan dirigere i colpi delle mazze, e seguire i filoni, e le vene dell'oro, e dell'argento. Non respirano che aere crasso e nebbioso col polmone anelante dalle grandi percosse che lanciano ai massi che infrangono; e nell' estrema stanchezza non hanno (quantunque tanto concedesse il barbaro satellite che sempre gli aizza alla fatica) luogo sufficientemente accomodato a sedere : nè spazio a giacere sufficientemente capace. Ma, mentre pure la durano vegeti e sani, non sempre loro è lecito rizzar la vita sopra i lombi, e tener ritto il capo sopra le spalle, perchè i sassi soprastanti, sotto ai quali sono costretti brancolare e strisciarsi, radono e lacerano il tergo. E se il sentiero non è aspro per le pietre, altre volte è pantanoso per le acque che giù gocciano dallo speco, e sono costretti lavorare coll'acqua, e col fango sino alle ginocchia, e duplicar macchine per asciugar il terreno, e congegnare puntelli, per sostenere la volta. non sono uomo da saper farvi delle descrizioni eloquenti: ma vi rendo certo che, se mai vi ritroverete presente, risentirete tutto l'orrore di quell' affanno; e vi faranno pietà que' poveri schiavi, all'uscire dai loro antri quasi cadaveri vivi, voglio dire uomini squallidi lordi impauriti, che ottengono il gran conforto di bere poca acqua, e trangugiar pochi bocconi di mais, e poi esser ricacciati ne' lor sepolcri. Ho detto che escono anche impauriti, perchè il pericolo è continuo, e la morte è sempre vicina. A

me è incontrato tre fiate di udire uno scroscio cupo e lontano allo sfracellarsi di un sostegno, e allo sfasciarsi di un gruppo di glebe, che ravvolsero e schiacciarono tre drappelli di Negri.

Ma concedasi ch'essi non abbiano inteso in Africa nominar mai le miniere dell' America nè dai genitori nè dagli amici (ignoranza in questo secolo difficile dopo tanto dolor di sperienze, e tanta infamia di relazioni): certo si è che e la sofferenza del presente, e la paura del futuro in essi è tetra, e vivissima. Dunque è un dovere della umanità consolare, quanto è possibile, nel primo viaggio che fate in compagnia di loro questo popolo di afflitti. Snelgrave ci ha lasciata memoria che teneva egli il metodo seguente nella condotta del suo naviglio. Egli assicurava i Neri raccolti in pubblica concione, che non sarebbono mangiati. Nè si vuol estimare soperchia tale assicurazione da un tal male a chi è nell'espettazione di tutti i mali. Descrivete loro i paesi fioriti, e i dolci climi dell' Asia: di grazia fuggite di pronunziar mai questo vocabolo atroce miniere; e tacendo deil' oro, e dell'argento ricordate piuttosto zucchero,

e cotone. Proponete ad essi un'agricoltura agevole e mite, la quale eserciterà i loro membri vigorosi, non gli opprimerà mai infermi. Date in copia sufficiente dell' acqua, e consolate la fame e coi pesci secchi, ed eziandio coi manzi, e coi porci salati, non pago di calmarla solamente col mais, colle patate, colla cassava. In tutto il tempo della navigazione siate un padre, e non mai un tiranno, concedete che i sonni sieno discretamente lunghi; e, se saranno interrotti, non lo sieno mai dagli scudisci, e da' pungiglioni. Ogni dieci o dodici giorni scambiate la stuoja, su cui debbon giacere; ed al succedersi delle varie stagioni variate loro indosso le camicie, ed i cappotti, onde e la verecondia insieme, e la mondizia sieno provvedute. Deh non siate mai discortese di negare ad essi lo spettacolo comune della natura, e godere sul cassero alquante ore serene di aria pura, e contemplar la marina, quando è tranquilla, e il sole quando nasce, o tramonta. E se volete affezionarveli e farli vostri, somministrate loro in bocca una lunga cannella con un largo camminello, da cui salgano dense fummate di tabacco; ed in mancanza di tabacco sono contenti del drakka; ed il fogliame del tabacco del Brasile, per quantunque puzzolentissimo, per essi è delizioso. Abbonderete in delizie, se farete loro dono di qualche piccola tazza di acquavite vivida e pungente, alla quale sono ghiottissimi. Tuttavia non siate un prodigo in questa cortesia. Avvi chi calcola essersi in vastissime regioni distrutta una ventesima parte dei selvaggi per largo bere di acquavite: divenendo così gli Europei funesti agli Americani eziandio coi lor doni.

Ma forse voi mi opporrete ch'io sono un credulo, il quale si lascia lusingare da troppa facile speranza, ed un vecchio, il quale ha il languore di abbandonarsi a troppa debole compassione. Quei cuori acerbi non si addolciscono. Non è fierezza capricciosa, ma industria necessaria, l'uso di tante cautele per ben custodirli, che pajono ai lontani così rigorose: è d'uopo calcar loro il giogo sul collo, e domar il loro odio col timore. Li Negri di Kezegut sono atrocemente impazienti, e quelli delle tre-isole Sorges, Bodi, e Bodiva hanno la rea fama di essere più acuti e maligni degli altri. Insomma è un gran periglio l'aver in nave

gran numero di costoro. Lanfond (non sarà mancato chi avrà voluto istruirvi istoricamente) ne teneva una folla comperata, e gli incatenò a due a due, e strinse con ritorti legami eziandio le mani ai più robusti: eppure trovarono il modo di schiantar tacitamente colle ugne, e con altri argomenti la stoppa unta col catrame tenace, e fitta entro alle commettiture dell'interior tavolato, onde l'acqua s'insinuò, e crebbe tanto che, se i marinari fatti accorti non accorrevano a rimboccar le fessure, il legno era naufrago.

Chi non sa, o mio caro Signore, che sono nate molte sedizioni de' Negri oscuramente ordite dentro alle oscure stive dei vascelli? e chi vorrà mai promettere che non ne
seguiranno a formarsi, ed a scoppiare dell'
altre? Le congiure, ed i tumulti dei Negri
schiavi vanno a finire colla morte di questi
infelici; e possono esser riguardate, dice un
autore, come un'agonia terribile della Umanità, che soffre, ed è oppressa, la quale
scuote le sue catene, e ricade, e muore
senza poterle rompere. Nella Giamaica per
una sollevazione di Negri, che tentarono
di ritornar liberi; furono impiccati, furono
bru-

bruciati, furono appesi al patibolo vivi fitrono lentamente cotti ed abbrustoliti sotto al fole della zona torrida. La storia inorridisce poi nel raccontare esservi stato al mondo chi non solamente fece sospendere da alto luogo una femina negra, e frustar la fece sino alla morte in faccia a tutto quel popolo negro: ma inoltre obbligò gli altri Negri, a mangiare il cuore, ed il fegato del capo de' sollevati. Io intanto commosso dalla misericordia desidero che voi siate un misericordioso negli stessi delitti. Che se poi i loro peccati non sono che errori, o negligenze, deh siate allora costantemente un -mansueto. La sperienza vi farà toccare con mano che il secreto da impedir le congiure è il trattarli bene, ed a poco a poco conciliarli col nuovo genere della vita che sono costretti a menare. E questa amorevolezza seguite a significarla e cogli occhi, e coi fatti anche allora quando saranno sbarcati, finche rimangono sotto alla vostra potestà... In oltre concedete licenza ad un portoghese che si vanta di essere buon cattolico romano di darvi un consiglio, il quale potrebbe sembrare più da missionario che da ufficiale. Non so di qual setta siate voi delle mol-

rissime del vostro paese: dalle vostre parole certo raccolsi che almeno, voi siete battezzato, che ricevete l'evangelio, e riverite Gesù Cristo. Dunque vi suggerisco a fareli ammaestrare il più sollecitamente che per voi si può nel cristianesimo. Ebbi occasione io stesso di conoscere, come una Religione, la quale comanda la pazienza, ma insieme promette gran premio ai pazienti, fa somma impressione sopra gli animi addolorati. La Religion esercita un' intima autorità per insinuar la obbedienza verso i padroni, comechè discoli e barbari: e la pratica mia di vari popoli mi fece osservare che spesso a contenerli nell'ufficio conveniente ai loro sovrani vale meglio un paroco, od un catechista disinteressato prudente amoroso e veracemente pio che un-reggimento di granatieri. Dappoiche li venderete non sapete sotto a quali mani possono pervenire: che se vi accadesse di poter prevedere la loro sorte, tanto confido nell'indole vostra che sarei presto a supplicarvi di abbandonarli alle mani le meno crudeli. Sebbene dove saranno cotesti compratori pietosi? Quale sarà quella mansueta contrada che alberghi con agio, e consoli gli esuli di Sier-

M

ra Leone, e della Costa di Avorio? Le donne stesse, a cui suol donare la natura cuore gentile, sono insensibili e dure. Sembra che gli schiavi, i quali ottengono di servir le dame, e lontani dall'aspra agricoltura vivono all'ombra di stanze dorate, e fra la fragranza di gomme felici entro a morbidi appartamenti, dovessero esser avventurati. Nel giro de' miei viaggi da giovine arrivato in Batavia volli visitare le dame. Giacevano esse leziose e sdrajate sopra stuoje ben dipinte e fiorite, masticando betel, fumando tabacco, bevendo thè. Erano guardate dai loro schiavi ritti ed immobili; nè era lecito a que'servi palpitanti per la riverenza, e la paura alzare gli occhi: volevano esser vedute, ma non volevano essere rimirate: e, non degnandoli quelle orgogliose dell'onore di parole, volevano tuttavia esser intese velocemente a cenni. Che se non eran destri e pronti a porgere o il ventaglio, o la cogoma, o il cioccolate, o il confetto, per sì menomi falli li faccano legare ai pali, e battere con mazzi di canne sfessate, onde impiagavansi le loro vite. Dopotale strazio l'interesse raccomandava quei miseri corpi; perchè imputridite le piaghe

poteano morire. La barbara medicina era fregare, e stropicciar quelle piaghe rubiconde, e vive con una non so qual morden-Le ed acre salamoja di sale, e di pepe, onde lo spasimo era infinito. Tali sono le fastidiosaggini capricciose e crude di quelle donne: ed un capriccio pure barbaro mi sembra quel vostro nell' Isola di S. Cristoforo di far correre ignudi i giovani negri innanzi ai vostri cavalli che galoppano; ed addestrarli a tali corse sin da ragazzi facendo lor tener dietro qualche vigoroso adulto, che qualor li raggiunga, colle verghe li percuota. Ed assolutamente ardisco dirviche li canoni generali della vostra legislazione inglese alla Giamaica sono eccessivamente severi, e duri. Ivi i vostri schiavi sono frustati nelle pubbliche piazze, se sono trovati a giuocare, se si arrischiano di andare a caccia, se vendono altra cosa che non sia latte, o pesce. Non è loro lecito uscir dall' abitazione, in cui servono, se non se accompagnati dai Bianchi, o senza una licenza in iscritto. Se battono un tamburo, o altro stromento strepitoso nell'orto, o nel cortile della casa propria, i loso padroni sono dannati ad un gastigo di pecu-

M 2 nia

nia da sborsarsi. In tal modo, conchiude con un episonema l' Abate Raynal nel tomo XIV. al capitolo decimo, gl' Inglesi sì gelosi della lor libertà si prendono giuoco di quella degli altri uomini. Io vi cito l' Abate Raynal, il quale aspira ad esser letto da voi altri doganieri, e banchieri, e negozianti di ogni maniera; dacchè visita gli arsenali, scandaglia i seni, giudica i porti, misura tutti li carichi dei bastimenti mercantili, esamina tutte le merci, e calcola tutti i prodotti, confronta tutte le produzioni, e gli scambi, e i guadagni, e le spese, e le paghe, apre le casse, conta i denari, sa chi avanza, e chi perde, e chi è ricco, e chi è povero. Di noi Portoghesi vivi (dopo aver celebrato quasi il romanzo delle conquiste dei nostri antenati avventurieri) dice tanto male che non può a meno di non farsi legger da noi . Non vorrei poi che mi rinfacciaste ch'io presuma col citarvi degli autori di parere un letterato, quando voi ben sapete che amava il divertire, non lo studiare. Non sono letterato, ma leggo. Ho un braccio storpio per una percossa ne' miei viaggi sopra ad un sasso appuntato cascando da cavallo: ho una gam-

ba, e mezza solamente per una schioppettata, onde zoppico passeggiando nella piazza del castello, in cui sono di presidio, Gli occhi ambo sono sani, e leggo senza occhiali, e però leggo spesso e lungamente, e con un libro in mano per la dolcezza della lettura non sento nè gl'incomodi della vecchiezza, nè le noje dell'ozio, nè i disagj della persona. E non perdendo di vista i nostri cari Negri vi posso render certo che per quante relazioni e storie io mi leggo trovo poco che mi consoli. Le stesse proibizioni benefiche intimate da Sovrani giusti e clementi suppongono quanto per essi sieno misere le condizioni. Il Re Ferdinando verbi grazia ordinò che si servissero gli Spagnuoli delle bestie da carico, anzichè degli uomini, e Carlo V. ordinò che a farli rilevare caduti non si usasse il bastone, nè il flagello. Propriamente l'uno e l'altro ordine direttamente riguardava gli Americani: ma egualmente vale per gli Africani, chiamati, se non vogliamo dire in ajuto, certo in società del loro travaglio. Carlo quinto dopo quel suo celebre congresso nelle Fiandre, in cui apparve colla corona in testa, e col reale paludamento indosso decretò in favore dell'

M 3 Ame-

America contro al parere del Vescovo di Dariens, che difiniva, secondo Aristotile, non essere i suoi abitatori uomini nati liberi. Ma li decreti paterni de' Principi non furono eseguiti. Leggo di certa isola, che a portar pesi sarebbe stato consiglio più opportuno e più economico, atteso il gran numero, il huon pascolo, il corpo vigoroso, logorar anzi gli asini che i Negri. Un asino porta doppio peso che un uomo; ed un Negro ivi costa come un asino. E perchè dunque adoperare i Negri, anzichè gli asini! Rispondesi perchè gli asini sono più fortunati dei Negri. O qual barbarie per luridi pantani, per sabbie riarse, per certe montagne logorar le schiene di uomini fatti somieri, ed inoltre qual barbarie irrazionale! Li condottieri montati su' lor cavalli giudici indiscreti delle difficoltà del cammino, ed insensibili all'angoscia, quante volte non gli avranno aizzati, e flagellati fuor di propo-Il Maresciallo di Sassonia (da altri trovo citato per autore di questo detto il Principe di Condè) soleva dire, che in tante marcie guerreggiando era stato testimone di discordie e contese tra i muli, ed i mulattieri; e ave va entro di se deciso che più di

sovente avevan ragione i muli che i mulattieri. Ma per non essere io solo un erudito, e per far erudito pur voi, e per farvi conoscere quanto comunemente gli schiavi Negri sono maltrattati ancor nel metodo ordinario della vita, vi spedisco una lettera scritta da un francese dall' Isola dell' Ascensione, e rapportata dal Signor de la Harpe ne' tomi del suo Compendio della Storia Generale de' viaggi. Scelgo i passi più acconci al proposito nostro. Voleva intralasciare il passo primo come troppo ignobile; ma via leggetelo,

. ,, Una schiava quasi bianca venne un " giorno a gettarmisi ai piedi: la sua pa-1, drona la faceva levare all'alba, e andar , in letto a mezza notte: quando s' addor-5, mentava le imbrattava le labbra di ster-, co; e, se svegliandosi non si leccava, , la faceva crudelmente sferzare. Essa mi , pregava, che intercedessi grazia per lei, , e l'ottenni. Spesso però i padroni l'ac-" cordano, e due giorni dopo raddoppiano , il castigo. Io vidi ciò in casa d'un con-,, sigliere, gli schiavi del quale s'erano an-2, dati a lamentarsi dal Governatore: egli mi disse, che il posdimani li voleva far . scor-

M a

,, scorticare da capo a piedi colle sfer-

, Ho veduto ogni giorno staffilare uomi-,, ni, e donne per aver rotto qualche pi-2, gnatta, o per non aver chiusa una por-,, ta. Ne ho veduti di quelli, che tra-, mandavan sangue da ogni parte, e che , erano fregati con aceto, e sale per farli , guarire. Ne ho veduti al porto alcuni, ,, che dall'eccesso del dolore non avean più , fiato per gridare; ed altri che mordevano , il cannone, sul quale erano attaccati. La " mia penna è stanca di scrivere queste , barbarie, i miei occhi sono stanchi di , vederle, e le mie orecchie d'ascoltarle. , Voi fortunati, che abitate in Europa! , Quando i mali della città vi rincrescono, voi fuggite alla campagna, dove vedete , delle belle pianure, delle colline, delle , capanne, delle messi, delle vendemmie, ,, e un popolo che balla, e canta; e gode-, te almeno l'immagine della felicità. Qui , altro non ho davanti, che povere Ne-, gre incurvate sulle lor vanghe coi loro fi-, gliuoletti nudi attaccati alle spalle, e Ne-, gri, che mi passan dinanzi tremando. , Talora da lontano io sento il rimbombo 2, de'

, de' lor tamburi, ma più spesso ancora il , fischio delle sferze, che stridono in aria, , e rimbombano come le schioppettate, e , grida che cavano il cuore .... pietà Si-" gnore, misericordia.... Se m' interno , nella solitudine, trovo una terra bernoc-, coluta, ingombrata di rupi, montagne , che tengono l'inaccessibil lor vetta fra ,, le nuvole ascosa, e torrenti che preci-, pitano nelle voragini. I venti, che ro-,, moreggiano in queste valli selvagge; il , fremito de' flutti che si spezzano tra gli , scogli, l'immensità del mare che tant'ol-, tre si stende verso terre a noi sconosciu-, te, tutto m'empie di tristezza, e in me non fa nascere che idee d'esilio, e di perdizione.

"Non so se il casse, e lo zucchero siano "necessari alla selicità dell' Europa; so be-"ne che questi due vegetabili sono la ro-"vina di due parti del mondo. E' stata "spopolata l' America per non aver una "terra dove piantarli; e si spopola l' Asri-"ca per avere una nazione che li colti-"vi. Dicesi che il nostro interesse vuole, "che si coltivino prodotti resi ormai ne-"cessari piuttosto che comprarli dai nostri M 5 yicini. Ma giacchè gli artefici d' Europa possono qui lavorare allo scoperto, perchè non vi si trasportano degli agricoltori Bianchi? E cosa diventerebbono allora
ri proprietari attuali ? Diverrebbero più
ricchi; e mentre un abitante è povero con
zo. schiavi sarebbe ricco con 20. coloni.
Ve ne sono ventimila nell' Isola, che bisogna rinnovare ogni anno almeno d'un
diciottesimo, di modo che la Colonia abbandonata a se stessa sarebbe annientata
in 18. anni; tanto è vero che non avvi
popolazione senza libertà, e proprietà: l'
ingiustizia è una cattiva economia.

, Vantasi il codice nero fatto in favor degli schiavi! Sarà. Ma l'autorità de' lo, ro padroni eccede sempre ne' gastighi per, messi; e la loro avarizia ricusa ad essi
, gli alimenti, il riposo, e le mercedi do, vute. Se questi infelici volessero ricor, rere, a chi ricorrerebbero? I loro giudici
, sono sovente i primi loro tiranni. Ma non
, si può frenare, dicono gli abitantì, un
, popolo di schiavi, senza un tal rigore:
, vi vogliono dei patiboli, dei collari di
, ferro a tre punte, delle sferze, dei massi
, per attaccarveli per i piedi, delle catene

, da strascinarli per il collo: vi vuole un , trattamento da bestie verso costoro, ac-, ciocchè i Bianchi possano vivere da uo-, mini. Pur troppo è vero, che quando si , son piantati de' principi ingiusti, se ne , cavano delle conseguenze crudeli, ed i-, numane. Non basta però a questi miseri , l' esser preda dell' avarizia, e della cru-, deltà degli uomini più depravati, biso-, gnava ancora, che fossero il ludibrio de' , lor sofismi.

" I politici scusano la schiavitù, dicendo ,, ch'è uno de' dritti di guerra. Ma i Ne-,, gri non ci fan guerra. So che le leggi u-, mane la permettono; ma si dovrebbe re-,, stare nei limiti da esse prescritti. Duol-, mi che i filosofi, li quali alzan la voce , tanto arditamente contro altri abusi, non , abbiano parlato della schiavitù de' Negri, ", se non da scherzo. Vanno a cercar cose , lontane : parlano della strage del giorno ,, di San Bartolommeo, di quella dei Mes-, sicani fatta dagli Spagnuoli, come se tut-, todi non si commettesse misfatto mag-,, giore, di cui è complice la metà dell' " Europa. Qual de' due mali è maggiore, l' , ammazzare coloro, che non pensano come M 6 " noi

"noi, o tormentare una nazione, cui siam "debitori delle nostre delizie? Quei bei co"lori di rosa, onde si dipingon il viso le "nostre donne, lo zucchero, il cadè, il "cioccolate delle lor dilicate colezioni, "tutto è per esse preparato per la ma"no de' miseri Negri. Donne pietose, che "piangete alle tragedie, quello, che serve "ai vostri piaceri, è bagnato dalle lagri"me, e dal sangue degli uomini ". Sin qui sono parole di un viaggiatore ufficial francese citato dal De la Harpe tomo 16. cap. 7. che ha per titolo Isola di Francia di Bourbon, e dell' Ascensione.

I due viaggiatori citati sono de la Caille, ed un ufficial francese non segnato col nome. Segue poi la sua narrazione il Signor de la Harpe tratta dall'ufficial francese oltre alle notizie avute dal celebre Signor de la Caille. Con queste arti, e costumi giungono all'isola di Francia. Sono posti a terra nudi affatto, se non che hanno un cencio attorno le reni, gli uomini da un canto, e le donne dall'altro coi loro figli, che pel timore stanno avviticchiati d'intorno le loro madri. L'abitante li visita da pertutto, e compra quelli che fan per lui. I fratelli,

le sorelle, gli amici, gli amanti son sepa= rati a forza, e piangendo diconsi addio, e partono per l'abitazion assegnata. Talvolta danno in disperazione, si figurano, che i Bianchi siano per mangiarli, e che facciano vin nero col loro sangue, e della polvere da cannone colle lor ossa. Ecco poi come sono trattati. Alla punta del giorno tre staffilate sono il segnale, che gl'invita al lavoro. Ognuno va subito co' suoi strumentis alla piantagione, dove lavora quasi nudo sotto i raggi cocenti del sole. Il loro cibo è formentone tritato, e cotto nell'acqua, o pane di maniocco; l'abito loro è uno straccio. Al minimo fallo, o negligenza sono attaccati mani e piedi sopra una scala. Il padrone con una scuriada dà loro sulle natiche cinquanta, cento, e anche dugento colpi, ognuno de' quali riga la pelle di livide liste, e più spesso la straccia. Poscia il misero grondante di sangue è stac-'cato dalla scala, e gli è posto un collare di ferro a tre punte, pel quale è strascinato al lavoro. Ve ne sono alcuni, che stanno trenta giorni senza potersi sedere. Le donne sono castigate nella stessa maniera. La sera tornati a casa sono obbligati di pregar Dio

Dio per la prosperità de' loro padroni. Prima di andare a dormire loro augurano buona notte. Avvi una legge fatta in lor favore, detta il codice dei Negri: in esso è ordinato, che non riceveranno più di 30. staffilate per gastigo, che non lavoreranno la domenica, che sarà lor data della carne tutte le settimane, e delle camicie ogni anno; ma queste leggi sono inutili. Qualche volta, quando gli schiavi invecchiano sono mandati a questuare, e a cercar da vivere come-possono. Un giorno, dice il nostro viaggiatore, ne vidi uno, che non aveva che la pelle, e'l'ossa, e che tagliava la carne d'un cavallo morto per mangiarla: una carogna divorava un' altra. Finalmente quando i Negri non possono più a lungo resistere alla tolleranza di loro pene, si danno alla disperazione. Alcuni s' impiccano, o si avvelenano; altri entrano in una piroga, senza vele, senza viveri, e senza bussola, e si arrischiano di far dugento leghe in mare per ritornare al Madagascar. Alcuni vi sono anche arrivati; ma sono ripresi di nuovo, e consegnati ai padroni. -

Ordinariamente i boschi sono il loro rifugio, dove però si dà loro la caccia, come

alle bestie salvatiche con de'cani, e de' soldati. Quest' è il divertimento d'alcuni abitanti. Si procura di prenderli vivi; e, quando non si possono avere, son uccisi a schioppettate, dopo di che taglian loro la testa, e infilata in un bastone la portano in trionfo per la città. Se son presi vivi, vien loro recisa un' orecchia, e sono crudelmente sferzati. Alla seconda fuga sono sferzati, hanno un garetta tagliata, e sono inceppati. La terza volta sono impiccati; ma gli avari loro tiranni non li denunziano allora per paura di perdere il loro danaro. Alcuni son presi, e ruotati vivi. Vanno al supplizio allegramente, e lo sopportano senza gemiti. Sono state vedute delle donne precipitarsi da se stesse giù della scala.

Tal lettera, e tali notizie, ditemi, non eccitano la compassione? Possibile che tutte le nostre stranie delizie di droghe, di bevande, di cibi, di gomme, di odori debban costar sangue umano; e perchè possediamo una ricca borsa di denari, debbano prima le migliaja e le migliaja di nostri fratelli esser distrutte dalla fame, dalla fatica, dall'intemperie, dallo scorbuto, dal naufragio? Talvolta nel mio presente senil disin-

ganno sclamo da me stesso sdegnosamente: O primi conquistatori del nuovo mondo, o prime miniere scoperte, o primo oro scavato, o primo sangue sparso! Li conquistatori morirono disgraziati presso quei monarchi medesimi, di cui credevan essere benemeriti, morirono più perseguitati che gloriosi nel loro secolo dopo aver menato tanto vampo di superbia che si glorificavano di aver sottomesso l'uno e l'altro sole, dopo avere colla spada alzata in mano, bagnando i piedi nell' onde marine, gridato ad alta voce ai pochi soldati stanchi sul lido: io prendo possesso di questo mare: quasi minacciando di flagellarlo come Serse, se non fosse stato ubbidiente e osseguioso. Ma l'oceano sempre derise somigliante impero: ed il mare inghiottì più tesori che Lisbona, e Castiglia non trasportarono. Colombo, a non parlare che di lui, non arrivò a dare il suo nome alla terra sopra cui scese: onore riserbato a un altro italiano, che appena la vide a caso. Le miniere di Cibao nel secondo viaggio del Colombo furono le prime ad esser tentate sotto gli ordini di Alfonso di Ojeda, essendo Colombo a letto malato. S' io fossi stato presente ai primi colpi, che avran vibrati contro ai sassi quei primi scavatori dei metalli indiani, o quanto volentieri avrei loro arrestate le braccia pregandoli a lasciar celato ed oscuro il veleno dell'oro, che doveva corromper l'Europa di nuovi morbi, e di nuovi delitti. Nel 1440. Consalvo, e Nugno miei portoghesi giunti al Capo Bianco cangiarono alcuni prigioni con polvere d'oro offerta dagli abitanti di quel paese. Quello fu il primo oro che risplendette agli occhi dell' Europeo. Certo io avrei da quel funesto splendore in altra parte rivolto il volto, se avessi potuto allora fare vaticinio di quelle sventure, di cui ora so la storia. Così pure avrei dagli occhi sparso delle lagrime su quel primo sangue umano che si versò, o fosse stato europeo in Africa nell' impadronirsi dell' isole di Garzas, e Nar; e Tider; o stato fosse indiano, allorchè ritornato Colombo all' Isola di Samana, le sciable spagnuole uccisero due selvaggi. Voi siete ancora giovine uomo, o mio caro Amico, e non pensate che a rendervi dovizioso: ma io non sono contento che siate ricco, desidero che siate felice, la quale è cosa ben diversa assai. Studiate di essere virtuoso: ed usate carità. Non siate contento di certe belle ciance dolci, che sono di moda. Altro è nominare la Umanità, altro è esercitarla. Io vi comunico una considerazione che poco fa ho letta nelle Istituzioni Civili di Bielfeld, e finisco questo scartafaccio. Li Greci, osserva egli, dal palco del teatro, e da i loro componimenti di scuola spargevano sentimenti fastosi di benefica Umanità; ma poi trattavan gli schiavi contro all'ordine della natura. Gli Ilioti non fan loro onorc. Noi pure, credete, viviamo spesso alla greca. Le belle sentenze teatrali ci sono in bocca: ma i fatti non rispondono alle sentenze. Noi protestiamo di amare tutti i nostri simili, e distendiamo le nostre amorevolezze eloquenti ai Cafri, ed ai Groelandi: ma intanto opprimiamo i nostri mancipi, ed i nostri suggetti. L'interesse ci estingue in petto ogni sentimento di Umanità. Si va in Africa con egual animo a comperare dei tigri da ben nutrire, e da mostrare a spettacolo, come a comperare degli uomini da affamare, e da logorare a guadagno. I Sovrani, e le Sovrane che oggi occupano i troni di Europa; sono di mitissimo e clementissimo cuore: e grazie ne sieno a Dio che

è il Re dei Re, ed il padrone di tutti i cuori: ma le lor amiche intenzioni non sono sempre secondate dall'opera altrui. sono stato tocco da tenerezza leggendo negli ultimi pubblici fogli qua pervenutici dalla Francia che quel giovine Monarca, il quale non si mira d'intorno fuorchè oggetti che lusingano, e cortigiani che risplendono, abbia commosso da religione giusta e pura recati i suoi spontanei pensieri, onde provvedere pietosamente ai miscri Negri che lavorano nella parte delle sue Indie. Gli schiavi delle nostre nazioni che vengono rapiti dai pirati del mare, e condotti in Algeri, ed in Tunisi muovono la compassione comune, e l'oro si cerca in limosina e l'argento al riscatto: eppure le condizioni della lor vita, d'ordinario occupata ai domestici servigi di qualche particolare, sono meno aspere assai che quelle dei Mori per noi strappati dal seno dell' Africa, e venduti all'insensibilità dell'avarizia. Questo secolo si appella il secolo della benevolenza: ma credetemi che la nostra benevolenza non sarà nè universale, nè verace, se non sarà regolata secondo le misure dell' Evangelio. Già voi mi diceste un giorno di adorarlo questo Evangelio: studiatelo dunque, perchè è lo stesso l'Evangelio che si legge a Londra, e che si legge a Lisbona. Io vi auguro favorevoli i venti, e propizio il mare; e più vivamente vi auguro nel porto di una vecchiezza disingannata calma felice di desiderj e di passioni.

## IL FINE.

### X 197 X

#### NOI

## RIFORMATORE

Dello Studio di Padova.

Oncediamo licenza a Giuseppe Remondini Stampator di Venezia di poter ristampare il libro intitolato: Annotazioni sopra l'Umanità del secolo XVIII. ec. dell' Abbate Gio, Battista Conte Roberti ec. ristampa, osservando gli ordini soliti in materia di stampe, e presentando le copie alle pubbliche librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 29. Gennaro 1785.

( Pietro Barbarigo Rif.

(Andrea Querini Rif.

( Francesco Morosini 2.0 Cav. Pr. Rif.

Registrato in libro a carte 180. al Num. 1624.

Giuseppe Gradenigo Segr.



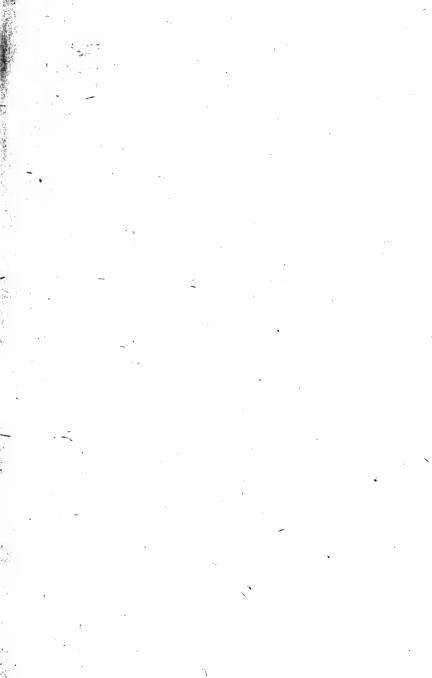

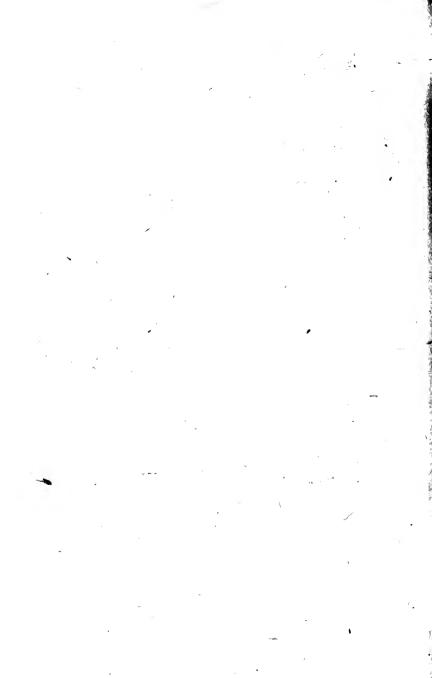

# DELL' AMORE VERSO LA PATRIA.



# AI LETTORI

TIBERIO ROBERTI.

Compreso tuttavia dall' a-cerbità del dolore io vi presento, Lettori umanissimi, l'ultima fatica dell' ABATE CONTE GIAMBATISTA ROBERTI mio

affettuosissimo Zio. Se l'aver compagni nelle afflizioni è un sollievo, io spero in tanta perdita che molti dorrannosi meco, e quasi me ne fa fede l' amore, oso dire, universale a lui, ed alle opere sue graziosamente donato. Morì egli il dì 29. Luglio nel corrente anno 1786. fra le braccia della Religione, e l'amore de suoi congiunti. Volle affidare a me l'ultime sue disposizioni, ed in esse il manoscritto di questo libro, acciocche postumo la

dessi al Pubblico. Egli è l' Amor Patrio. Ciò vi basti per accoglierlo di buon grado, e con qualche senso di tenerezza dalle mani di un Filosofo Cristiano, che porta fin nella tomba il desiderio di giovare a' suoi simili. Nell'ubbidire prontamente al suo cenno parmi di essere non ingrato, quantunque io senta di dover molto, e di render assai poco a quell' affetto, onde gli piacque ricolmarmi senza alcun mio merito. Accettate cortesemente l'opera mia, e non negate, vi prego, al virtuoso defunto un qualche augurio di pace.



## PROEMIO.



Ho deliberato di scrivere sopra l' amore verso la Patria. L'argomento sarebbe piaciuto ad Atene, ed a Roma ai buoni tempi: e piacerà ancora all' Italia ne'tempi nostri che non sono barbari. Le virtù sociali si nominano eon onore; e però la carità della Patria, che è come un nodo d'oro, il quale ne lega tante insieme, oggi si riverisce, e si studia. Nel leggere questo libro anch' io so che si sentirà la mancanza, e il desiderio dell'attica eleganza, e della romana urbanità: nondimeno sarà di un qualche supplimento, e conforto al lettore vago della prisca bellezza di quegli stili la citazione

non

non rara di passi tratti d'agli autori ottimi della Grecia, e del Lazio. E poichè porto opinione che le idee di molti intorno all'amore verso la Patria sieno alquanto incerte e turbate, io per singolar mia affezione al metodo, ed alla chiarezza divido la intera Trattazione in tre parti. La prima parte sarà che ogni uomo fra noi ha una Patria degna d'amarsi. Nella parte seconda esaminerò vari amori verso la Patria; che possono esser falsi. Nella terza miassottiglierò d'indicare quale ne sia il legittimo amore. E se mi verrà fatto di rinvenirlo, e di significarlo convenientemente, io avrò insegnato quali debbano essere i doveri del cittadino.

## PARTE PRIMA.

L'uomo che vive in civileà ha una Patria cui debbe amore.

L' Uomo che vive è nato per convivere. Colla comunione degli uffici la spezie umana provvede ai suoi alterni bisogni, e moltiplica le sue reciproche giocondità. Avviene qualche fiata ch' Elogia io nojato dal romore delle abitazioni litudine. popolose, e costernaro dal furore delle passioni civili, abbandono i miei pensieri ad un vaneggiamento delizioso; ed immagino di condurre i miei semplici giorni fra i bifolchi, ed i pastori. Penso intanto; e pensando m'avvedo che ritroverei l'inganno, e la perfidia ancora nei colli, e nei prati; perchè l'avarizia si esercita egualmente sotto ad un casolare, che attende a educare armenti, che dentro ad un vascello, che naviga a scavare miniere. Dunque, seguo ragionando con me stesso, miglior consiglio sarebbe salir più oltre, e valicar le montagne, e scegliermi o una val-

valle scura, o una rupe alta, dove lungi da ogni volto umano non vedessi altri vestigi che quelli delle fiere silvestri, nè ricevessi altri saluti che quelli degli uccelli montanari. O qual felice ignoranza sarebbe la mia nulla sapendo nè delle guerre, onde il mondo si lacerasse, nè dei vizi, onde vieppiù sempre si contaminassero le nazioni! S. Antonio Abate già vecchio di novant' anni andò in cer-ca della caverna di Paulo primo eremita; e veduto alla lontana trapelare dalle fessure dei sassi uno smorto, e sottil lumicino, tenne dietro a quella scorta: e finalmente dopo lungo priego avendo ottenuto ingresso alla spelonca, Antonio richiese novelle del mondo; ed interrogò Paolo qual Imperatore regnasse di que' giorni; e se si adorassero ancora gl'idoli dai pagani. Parmi ne' momenti di tal mia contemplazione ch'io sarei per così intera lontananza un virtuoso, e un felice: un virtuoso, perchè non recherei agli al-tri uomini molestia; e felice, perchè nep-pure da loro la riceverei. Ma presto mi risveglio da queste mie immaginarie com-piacenze, e m'accorgo che vaneggio nel fingermi un tale eremita, il quale, se avesse al lato della sua grotta una fon-tana da bere, certo non avrebbe un cor-

vo benefico che ogni giorno gli recasse del pane da mangiare. Considero poi che la virtù non consiste nella sola inerzia di non far male ad altruì, ma nella viva attività per fargli del bene; e che, se è util cosa tener lontana da se la tentazione, è cosa più bella ancora il vincerla, quando essa sen viene a te: La felicità poi si sogna facilmente nelle descrizioni: ma la felicità ha locato il suo nido nel cuore: ed il cuore non è mai pago, se non si colloca in Dio, e tutto non riposa nel volere di quell'Ente sovrano e perfetto. Pertanto io ritorno lieto ai doveri della gente umana, e detto, e scrivo, e converso, e m' aggiro tra le faccende, e m' acconcio alle condizioni tutte della mia vita sociale. Il mio delirio si è breve e mite: non è come quello che pati Rous-seau che fu un' insania calda e furiosa sino alla morte, onde visse da rigido solitario in mezzo ad un milione di uomini, e morì finalmente da nimico di tutti gli uomini creati. Ma già il Rousseau ancora ne' suoi bei giorni, quan-do scriveva del miglior senno che avesse, si argomentò di ricondurci alla vita non che solinga, ma salvatica e bestiale. Pigliato si era il diletto barbaro di A 2 con-

siste contemplare colla sua fantasia gli nomima del ni irsuti, e squallidi aggirarsi vagabondi, brancolando qua e là per le boscaglie, e qua e là inerpicandosi per li dirupi, e morder l'erba, e scuoter le ghiande giù dalle querce, e abbeverarsi sopra un cadente rigagnolo d'acqua, e favellare anzi cogli urli che coi vocaboli. Tostochè una madre poteva staccarsi dalle poppe la prole famelica, già dovea abbandonarla entro ad un antro, o a un cespuglio forse con minor cura di quella che pigliasi oggi de' suoi orsacchi un'orsa silvestre ed alpina. Frasche intrecciate mal celavano la vigorosa carne della crescente gioventù, ed al più proteggevanla colle cuoja pelose delle fiere, conquista delle loro astuzie, e premio delle lor cacce. Questa era la onorevole e gioconda libertà che tal filosofo riconosceva nell' uomo sostenenfilosofo riconosceva nell' uomo sostenente la obliqua schiena colle mani al suolo appoggiate, cui però non sarebbe stato facile l'uso degli occhi da rimirare il cielo; quando il Dio Creatore; formandolo a sua immagine, glie li aveva raccesi nell'ardua fronte per vagheggiare quel lucido e felicissimo domicilio a lui preparato. Tale è il sistema di questo sì illustre filosofico animal

terrestre. Un altro anch' esso assai no- sistema bile filosofico animal marittimo prima di Hobdi Rousseau dalla sua cattedra aveva descritto l'uomo nello stato di natura non solamente vagabondo, ma furibondo; ed aveva avuto il sanguinario diletto d'immaginarsi le prime generazio-ni propagarsi in guerra perpetua, azzuf-fandosi insieme, e graffiandosi, e stra-ziandosi colle unghie, e coi denti, naturali armi della natural loro rabbia. Per Hobbes combattevansi insieme li primi uomini la femina, e l'esca, a quella guisa che noi veggiamo cozzar insieme per la pastura colle fronti basse i montoni, e disputarsi coi corni una giuvenca i tori libidinosi. E queste vili ed inumane filosofie dettavanle uno a Parigi, a Londra l'altro, cioè in due cultissime metropoli dell' Europa. Ma simili arbitri di opinioni, ed entusiasmi di paradossi, dopo le serie impugnazioni fattene sul principio, ora si ascoltano nell'accademia, come le commedie si ascoltano nel teatro.

Oggi i più degli uomini vivono pacificamente insieme divisi in popolazio- che co-ni, le quali si chiamano Patrie. Il vo- sa è Pa-tria, e cabolo Patria forse si fu primamente un come aggiunto a significare terra patria, facol- masi sia

tà patria, dipendenza patria, allorche parecchi vivevano in una famiglia, di cui il padre era capo e reggitore. Molte famiglie poi composte di padri, e di figliuoli si raccolsero insieme; e quel luogo dove sedettero raccolti appellarono Patria, cioè terra de' padri; ed essi tutti fondatori di quelle assemblee Patrizj. Quale sia stato poi il motivo, onde fossero persuase le famiglie a congiungersi in borgate, sono varie le sentenze de' dottori, che scrivono sopra la civiltà. Platone pensava che la paura di esser mangiati dalle fiere abbia stimolato gli uomini a fabbricarsi le casc vicine. Pufendorf riconosce per fondatrice delle città non la paura delle bestie, ma la paura degli uomini, che, se sono utili, possono ancora esser nocevoli; e, quando abusano della ragione, più nocevoli ancora delle bestie che non hanno ragione. Certamente che non hanno ragione. Certamente io osservo che si fu questo un fine precipuo ch' ebbe il fuggiasco e costerna-to Caino nel fondare Enochia, la qua-le è la prima città di cui abbiamo, secondo critica, scritta memoria, e non Argo, nè Tebe, nè Cecropia, come altri sognò. Barbeyrac ricorre alla forza, ed all'astuzia di qualche prepotente, e

sa-

sagace, il quale soverchiando i debili; e gl'idioti abbia ottenuto di soggiogarli sotto alle sue leggi. Anch' io reputo con lui, e col Boemero, che le borgate, e le città sienosi formate, e cresciute più copiose e più forti giusta il mi-glior ingegno, ed il miglior valore de' fondatori. Ma piacemi poi seguire la vecchia opinione di Aristotile: ed ho la compiacenza che piacesse ancora a Cicerone. Homo natura civile est animal, scrive Aristotile nella Politica (a). Non dubita egli di asserire che gli uomini furono invitati all' unione da quella stessa natura che chiama le api a comporre, e ad abitare gli alveari, le quali api non sono sociabili, perché albergano negli alveari, ma fabbricano gli alveari, perchè sono sociabili. Marco Tullio anch' egli nel libro primo degli Ufficj dice: Atque ut apum examina non fingendorum favorum causa congregantur, sed, cum congregabilia natura sint, fingunt favos. E conferma questa sentenza nel libro terzo dei Fini: inter nos natura ad civilem communitatem conjuncti & consociati sumus. E se ci venisse talen-

to

<sup>(</sup>a) Lib. 7. cap. 20. A 4

to di procedere colla investigazione, ed interrogar la natura sopra il suo istinto, essa risponderebbe che così esige il nostro bisogno. E però su tal questione favellano saviamente Seneca (a), e Lattanzio (b), li quali fanno menzione dei nostri comodi, e dei nostri conforti entro alle adunanze, dove gli uni siamo di presidio, e di giocondità agli altri: e però ponghiamo molta nostra libertà sotto alla protezion delle leggi, e scegliamo il correggimento di un paterno convenientissimo principato. Ho nominato consideratamente giocondità; perchè, lasciando ora le altre giocondezze tutte alla materia, ed al corpo appartenenti, contemplare una sola ne voglio propria dello spirito. Questa preclara giocondità sempre varia, e sempre nuogiocondità sempre varia, e sempre nuo-va fiorisce dal commercio delle idee per mezzo delle parole, senza il quale commercio la ragione umana inerte si giacerebbe, e infeconda. Quindi è che oggi certi vanissimi scrittori sono solleciti di provare che le volpi, e le scimie, ed i castori parlano veramente, on-

<sup>(</sup>a) Sen. de Benef. lib. 111. cap. 20. (b) Lastan, de Opificio Dei cap. 1v. num. 20. & seq.

onde dedurre che sono razionali; per poi appresso dedurre, che, se l'anima delle bestie, quantunque razionale, non dura, neppur quella degli uomini razionali non durerà: della quale gloriosa conclusione sono consolatissimi. E Marco Tullio filosofo vero, uso a gustare i diletti più squisiti della meditazione, esaltava tanto sovranamente il bene della comunicazion de' pensieri, che negli Offici propone il caso seguente; cosa farebbesi un dotto, se fosse dal poter degl' Iddj trasportato in una selva solitaria, ed ivi sotto alla loro tutela vivesse ben pasciuto, e ben protetto? Cicerone non dubita di decidere il caso asserendo che fuggirebbe da quel deserto, e cercherebbe compagni di studio, e bramerebbe insegnare, ed imparare, favellare, ed ascoltare (a). Lo scioglimento del caso di Cicerone è simile a quello ch' io farei di un solitario, cui per vestirsi fosse fatta copia ancor di sete ben dipinte, e di ben tessuti broccati; ma non avesse altri testimoni della

<sup>(</sup>a) Et solitudinem fugeret, & socium studii quæreret; tum docere, tum discere vellet, tum audire, tum dicere: De Officiis lib. 1. num. 54.

la sua ornatura che gli arbori, ed i sassi. Non estimo che amasse sfoggiar quivi con pompa la sua drapperia. Pure lessi una volta in certo libro un parere contrario al mio, quando si trattasse di donne, le quali secondo quell' autore nella più erma solitudine seguirebbono tuttavia ad acconciarsi, e fregiarsi paghe dell' approvazione che lor renderebbe lo specchio di un lago, o di un rio.

Grato dunque e tranquillo albergo è quello della Patria. In essa gli uomini nati fratelli, perchè discesi da un solo padre, rinnovellano la loro original fratellanza, ed anzi come un' altra nuova ne acquistano legata coi nodi di una più amichevole carità. Patria comune significa non solamente suolo, ed aria, e mura comuni, ma leggi comuni, e comuni usi, comuni piaceri, comuni uffici, e comuni templi da onorare la Divinità, oltre ai particolari genitori che ci han procreata la vita, ed ai particolari maestri che l'hanno istituita, ed ai particolari amici che l'hanno accarezzata. Il vivo e rapido concorso di tutte queste idee insieme è soavissimo; e però ad ogni cuore umano fu sempre cara la Patria. Patria nihil dulcius, nihil · cacarius esse potest, diceva giulivo Marco Tullio dopo il suo ritorno ai Quiriti. Ma non è maraviglia che sentisse tanta Dolcezdolcezza nell' anima Cicerone riportato Pattia. sulle braccia dell'Italia, e deposto in seno della sua Roma; e la sentisse nell' atto di tener concione innanzi al Popolo Romano affollatosegli intorno, e la sentisse superate le invidie di Marcantonio più fatali a lui che i furori di Cetego, e di Catilina. Dovunque egli volgesse il guardo, poteva sembrargli con ragione di vedere in ogni arco, in ogni terma, in ogni circo, in ogni foro alzato un trofeo alla sua gloria da Roma, quando egli aveva salvata Roma, ed era acclamato per la bocca stessa di Catone il Padre della Patria. Non ci ha bisogno di tanto per amar dolcemente la Patria. Il gesuita Gresset uno de' più valorosi poeti che abbia avuto la Francia in questo secolo nel primo tomo delle sue poesie ha una bella ode sull' amor della Patria. Sia istinto, canta egli, sia riconoscenza, l'uomo per un pendio secreto cerca il luogo della sua nascita con diletto, e non lo abbandona che con dolore. Le caverne iperboree, e le più odiose contrade piacciono ai loro abitanti. Merce di questa inclinazione dolce il cam-

pagnuolo tristo erede delle miserie de' suoi genitori è contento della nativa capanna. Ovidio temendo che la sua ombra esiliata non errasse fra quelle degli Sciti, prego che il suo cenere fosse recato sulle rive del Tevere. Ulisse scherzo dell'onde rifiuta l'immortalità di Calipso; ed elegge di andare piuttosto in sepoltura a Laerta che vivere da immortale in contrada straniera.

In verità tutti gli uomini che hanno cuore senton nel cuore questa propensione soave. Rousseau medesimo ne suoi pacati e lucidi intervalli con quale tenerezza non iscrisse ai magnifici Magistrati di Ginevra? Sebbene nella stagione che dedicava alla sua Patria i quelli para carana calamente. i suoi libri, quelli non erano solamente intervalli di pace, ma tempo tutto per lui di pace e col suo paese, e col genere umano. Indi poi per qualche necessario decreto delle potestà ecclesiastiche, e secolari contro alle sue opere, gli si rimescolò, e fermentò in seno tanta e tanto malinconica rabbia che a chiunque facesse mostra di volersegli con dito solo accostare, egli schizzava da ogni banda scintille d'indegnazione. Piacemi di riportare i precipui sentimenti dell'umanissima lettera del Si-

Lettera di Rousseau in lode di

guor

gnor Gian-Jacopo in onore della sua Gineyra Patria, giacchè sul principio ho accen- sua Pa-nata la sua barbarica diceria in disono-

re della stirpe umana.

4117

Se io avessi dovuto scegliere il luogo della mia nascita, avrei scelto un luogo non molto esteso, e però che non superasse la estensione delle facoltà umane per ben governarlo. Io avrei voluto nascere in un paese, dove il Sovrano, ed il popolo avessero un medesimo interesse, o fossero una medesima persona, onde avrei voluto nascere sotto un governo democratico saggiamente moderato. Avrei voluto vivere, e morir libero, cioè sottomesso alle leggi, giogo onorato che le teste più fiere portano più docilmente appunto perchè non sono nate a portarne altro. Non avrei voluto abitare una Repubblica di novella istituzione, in cui la novella libertà, come il vin generoso fa a certe teste delica-te, cagionasse vertigine. Avrei voluto scegliermi una Patria aliena per una felice impotenza dal feroce amore delle conquiste, e sciolta per una posizione ancor più felice dal timore del divenir essa la conquista-di un altro Stato. Avrei cercato un paese, dove il diritto della legislazione fosse comune a tutti i cittadini; ma non avrei approvato dei plebisciti simili a quel-

li di Roma, ove i capi dello Stato, e li più interessati alla sua salute erano esclusi dalle deliberazioni: siccome pure non avrei approvato che ognuno di sua fantasia potesse proporre leggi, e far novità pericolose, le quali novità alla fine perdettero gli Ateniesi. Che se la Provvidenza avesse aggiunta una situazion lusinghiera, un clima temperato, un paese fertile, l' aspetto più delizioso che sia sotto al cielo, io non avrei desiderato per colmo di felicità che di godere tutti questi beni nel seno di questa Patria fortunata, vivendo in pace fra la dolce società de' miei concittadini, e l'amicizia, e tutte le virtù, e lasciando dopo di me l'onorabil memoria di un uomo dabbene, e di un onesto virtuoso patriota. Se io meno avventuvirtuoso patriota. Se io meno avventurato, e troppo tardi saggio fossi vissuto
lontano, tuttavia penetrato nel fondo del
mio cuore da un' affezion tenera e disinteressata avrei seguito a chiamaryi mizi
cari concittadini, o piuttosto miei cari fratelli; poichè i legami del sangue come
quei delle leggi ci uniscono pressochè tutti.

Negli altri il più gran bene dello Stato si è in idee, ed in mera possibilità:
per voi la vostra felicità è già fatta: voi
non avete bisogno per divenire perfettamente felici che del contentaryi di esser
già

già

già tali. Voi non siete nè ricchi-da snervaryi colle mollezze straniere, nè poveri da bisognare per conservarvi dei soccorsi stranieri non procurati dalla vostra industria. Insomma Gian-Jacopo Rousseau appellato per antonomasia il cittadin di Ginevra significò un tempo grandissima carità verso la sua Patria; e si congratulò con essa per dolce compiacenza della sua posizione politica, e civile, che riputava dover esser eterna. O stato presente Rousseau o Rousseau alza dal tuo se- di Ginepolcro la testa, mira le intestine discordie della tua terra, e deplora i tuoi va-ticini falsati, ed i tuoi desideri delusi. Il Popolo della tua terra natia fu vicino all' estremo eccidio rabbioso, se non gli veniva per superior forza rattenuto il braccio spinto dalla discordia: ed oggi i cittadini sconsigliati, seco portando le loro arti, e la loro industria, a torme a torme cercano lontani asili in aspre plaghe abbandonando ingrati il seno di quella Patria che volevano poco fa in-sanguinare furiosi. Mirali, e sospira che ne hai ragione: e confessa che senza la virtù cadono le repubbliche, e cadodo i regni. E se Ginevra pur ancora si sta e vive, confessa eziandio che la sua salute si debbe alla magnanima mode-

razione di due vicini Re potenti, che la vollero salva e non divisa, libera e non suddita: esempio bello e raro di giustizia, quando un altro ben diverso ne vide l' Europa nella parte del secolo, in che ti è avvenuto di vivere. Le età, che verranno leggendo tanta umanità di consigli in tanta autorità di armi, benediranno i due menarchi pacificatori sopra i più terribili ed imperio-

si conquistatori.

Dolce cosa è dunque amare la Patria: e in questo secolo illuminato cresce questo legittimo amore, e gli uomini più gentili si vantano d'essere cittadini più passionati. Per arricchire la Patria sciolgono i mercanti dai lidi europei; e fra la procella, e la fame, lo scorbuto, ed il naufragio tentano nuovi mari, e nuovi lidi per recare ai loro compatriotti nuovi tesori, e nuove delizie dal sole che nasce al sole che muore. Per addottrinare la Patria s'instituiscono Accademie, e si aprono Università, e non solo si attende laudevolmente che i giovani abbiano pronta e domestica la dottrina; ma si divieta economicamente che possano, uscendo dalle lor mura, comperare la forestiera. Per onorare la Patria si alzano statue, e s'incidacidono iscrizioni: e se mi accosto a leggerle trovo segnati i nomi di coloro che la Patria o difesero colle armi, o nobilitarono colle lettere, riputandosi questi i soli veri eroi. Oggi è il patriotismo fra le culte genti un dolce vocabolo usitatissimo.

Se dunque le cose stanno così e non altrimenti, dirassi da alcuni, sarà una superfluità la prima parte del Trattato che vuoi dare alla stampa, cioè che tutti gli uomini civili hanno una Patria che è degna di amore. Forse ti argomenti di persuaderci a stare chiusi e prigioni entro alle mura della Patria per grande innamoramento verso di essa?

Rispondo tosto ch' io son ben alieno dall' insegnare queste casalinghe amorevolezze verso il natale vostro paese. Allora mi converrebbe riprendere gli stessi viaggiatori, che errano intorno guidati dal genio bennato di conoscere i costumi, e gl' ingegni degli altri uomini lontani. Dovrei riprendere Cicerone medesimo in quel suo viaggio giovanile, col quale andò a conquistare la eloquenza, e la filosofia della Grecia. Un famosoletterato del cinquecento il nobilissimo Benedetto Giovio, come nell'elogio di lui racconta Paulo Giovio suo fratello, non

non usciva mai da Como sua Patria; e sole due volte andò alla vicina Milano, l'una per udire la pronunzia in lingua greca, ch' egli aveva apparata senza maestro, di un certo Demetrio, l'altra per ubbidire al Duca Massimiliano Sforza che lo chiamò. Ma si sa che quel valoroso Cavaliere aveva fitta nel capo la massima paurosa, che l'uomo non dovesse mai affidar la sua vita nè alla paralle.

al cavallo, nè alla barca.

In mezzo all' amore sì naturale verso la Patria non manca chi non la cura e chi la odia. E poichè poco fa ho recata una lettera del Rousseau piena di una soave devozion di animo verso Ginevra sua Patria, soffra il lettore di leggerne una del medesimo aspra e ferigna e contro a Ginevra, e contro a Parigi sua seconda Patria, e contro a tutto il genere umano. Ne' suoi tomi abbiamo una sua lettera indiritta al solo amico, come protesta, che gli restava nel mondo. Nel principio loda se stes-so giusta il costume di cotesti signori; e rassomiglia se stesso a Socrate; e si vanta di aver consecrata la sua penna alla verità, ed alla virtù. Rousseau dunque credendosi perseguitato a Parigi, come l'eroe figlio di Sosonisco condannato alla cicuta in Atene, grida così. Io proscritto dalla società non sarò più il complice de' suoi delitti, lo spettatore ozioso delle sue ingiustizie, lo schiavo de' suoi capricci, il testimonio della sua miseria: non ho più contratto sociale, non più Patria, non più concittadini, e per conseguenza non più doveri nè verso l' una, nè verso gli altri: acquisto la immunità dello stato primitivo, e posso di-re: Son libero. In tutta quella lettera mette se dalla parte della giustizia, ed il genere umano dalla parte del torto. Ideato il generale divorzio ed ottenuto il decreto felice della sua libertà originale appella gli uomini esseri vili orgogliosi perversi : maledice le leggi c'han partoriti tutti i delitti, e spente tutte le virtù: invoca gli orsi, le tigri, le pantere, le quali, attesa la loro innocenza e dolcezza, non avveleneranno mai con maligne interpretazioni i suoi discorsi: si congratula che non avrà più sotto degli occhi ministri senza fede, vigliacchi per ignobile interesse, colini di onore, e di gloria per avere scannato un milione di viventi razionali, da cui non ricevettero ingiuria alcuna. Alza tratto tratto la voce ed esclama: qual società, o gran Dio, qual ammasso di tiranni e di schiavi, di vili e di fu-B 2 riosi

riosi, di carnefici e di vittime! ... O cari abitanti de' boschi, indirizza loro il discorso con tenerezza, o miei cari compagni futuri!... Gli abitatori che qui nomina suoi compatrioti non sono che le bestie. E perchè scrivendo tali cose sarà venuto a Rousseau nel pensiero che i filosofi le avrebbono disapprovate, aggiunge. O genti, il titolo di filosofia, di cui gli uomini fan tanta pompa con tanta insolenza, non l'ascoltate punto. La loro filosofia si può definire così: che essa è il linguaggio della menzogna, e della impostura. Sappiate che la vera filosofia è rinchiusa nell' esercizio ben eseguito delle funzioni animali di ciascun individuo, e consiste in saper bere e mangiare, e dormire, e battersi al bisogno, e generare. I vostri progressi filosofici non vadano oltre di un passo .... Rousseau parla di mangiare, e di bere, e di dormire, nè in tanta disperazione di cose sembra ancora inchinato al suicidio. Vuole sussistere; ma non vuole una sussistenza precaria; ed esige la sua parte del nostro emisfero; ( perchè già crede che sull' altro continente del mondo nè noi, nè i nostri animali abbian diritto): e quel-la parte, che gli ha da toccare in qualità di animale, la chiama suo ter-82-A

di volere, come sarà pervenuto in possesso del pezzo di terra che gli conviene, intimare una dieta a tutti gli animali per comporre colla sua mediazione pace universale fra le bestie, e gli uomini, distribuendo giustamente la terra, e

dando a ciascuno la sua porzione.

Nello scrivere questo editto contro alla Patria, e contro al genere umano io concedero facilmente che Rousseau fosse invaso da un eccesso di malinconia, al qual morbo nero era soggetto. Nondimeno discorrendo così non va lontano da' suoi principj esposti nel suo libro dell' Egualità, nel comporre il qual libro già aveva assuefatta la fantasia a rimirare gli uomini irsuti che camminavano per lo suo scrittojo intorno del suo tavolino a quattro gambe. Negli ultimi anni della sua vita parve che fosse fuor di senno affatto; e per tale ce lo rappresentano le sue opere postume stampate da qualche sconsigliato suo amico. In quel tempo, quando camminava solo e taciturno, se il passeggio lo conduceva verso l'ospedal degl' invalidi, e s'incontrava per caso in qualche soldato che o non gli prestasse, o non gli rendesse il saluto, suspicava tosto che

che il comando di non salutarlo venisse dai gabinetti di tutte le Potenze di Europa congiurate contro di lui: quando quel povero soldato invalido non avrà forse potuto trarsi il cappello, perchè avrà avuto il braccio monco. Certo bastava ciò, perchè a Rousseau di-venisse odioso il volto di quel misero, quasi quanto odioso gli era il volto di Cristoforo Beaumont Arcivescovo di Parigi. Parecchie fiate sono ito meco medesimo considerando, che è, e che sarà sempre una taccia, e un dolore per le scuole degli spiriti-forti, che il lor primario cattedratico, il loro con ragione più stimato autore, il più eloquente, il più logico, il più energico abbia dato tanti segni della debolezza del suo cervello: e che alla fine sia salito in tanto orgoglio, che del suo orgoglio si possa dire ciò che l' Ariosto dice dell' innamoramento di Orlando,

Che per amor venne in furore e matto.

In verità non giudicherei esser pregio dell'opera impugnare Rousseau, e le sue malattie: se il disamore della Patria non fosse per alcuni elevato in massima, ed ammesso a principio di comoda filosofia: onde la necessità delle prove del darsi per ciascuno una

Disamore della
Patria
per massima in
certi Epicurei
moderni
detti Egoisti.

Pa-

Patria che è degna di amore mi viene imposta dalla stranezza di una disordinata opinione. Che Patria, che parenti, che famiglia, che amici? gridano certi amatori sfrenati di se medesimi. E' assioma per essi, che la Patria est ubicunque bene est. Dicono con Platone che l'uomo è una nobilissima pianta, la quale da se si solleva in alto, qualunque sia il suolo entro a cui spanda le radici. E dopo Platone citano ancora più pomposamente Socrate suo maestro, che si chiamò mondano, totius enim mundi se esse civem arbitrabatur, come leggesi nel libro quinto delle Tusculane. Oggi tra noi si raffina que-sta filosofia epicurea. Hacci una setta molle di uomini, che sempre col compasso in mano conducono tutte le linee di tutti i fini, di tutte le azioni, di tutti i comodi, di tutti i piaceri all' interesse personale che ne è il centro. Non contenta tal setta dell'amor di se stessa, che veramente è il conservatore della natura, vuole esercitare un non so quale amor proprio che ne è il distruggitore. Gli antichi chiamavano simile sregolamento grecamente philautia: Oggi francescamente odo chiamarlo egoismo. A cotesti egoisti, ed a cotesti cosmopo-· B 4 liti

liti intendo di favellare. Sono epicurei, che a' nostri giorni si propagano molto. Già secondo Epicuro, che non vuole brighe nè sollecitudini, i suoi seguaci non furono mai cittadini utili. A mio credere nessuna altra dottrina fu perniciosa tanto al Senato di Roma, quanto l'epicureismo. L'epicureo in generale, com' altri ancora osservò, fa poco caso del governo repubblicano, e specialmente del democratico: esso preferirà sempre gli agj di una servitù molle ai privilegi di una libertà politica, la quale invita il cittadino a dei doveri laboriosi. L'epicureo ama più di esser condotto che di condurre, di sedere entro la carrozza che di sedere sopra del tribunale. Donde crediamo derivare tanta rarità di matrimonj, onde questo secolo divien la tomba di tanti illustri cognomi che furono la gloria dei secoli trapassati? Il lusso certo ne è in colpa: ma in colpa ne è pure certa indolenza, e certa svogliatezza, onde si ri-cusa incontrare i doveri del matrimonio, e portare i pesi della famiglia. Anzichè far rinascere, dirò così, gli antenati rinovellandoli nelle indoli dei figli ben costumati, che occupino i magistrati, e servano la Patria, non istudia-

na-

diano molti che servire se stessi abbandonandosi alla licenza di una vagabonda voluttà, e dissipano i patrimonj giacendosi nella splendida ignavia di

un fasto privato e insolente.

Ho detto di sopra che l' epicureismo fomentatore dell'egoismo corruppe il Senato di Roma. Ognun sa, e l'impara- La setta di Epino i ragazzi alla scuola, e gli oziosi al teatro, che i Romani ardirono tutto, e soffersero tutto per l'amor della Patria. Basta ricordare quella Veturia che s'ar- tria ne' retra, e rifiuta l'abbracciamento che le Romaporgeva il figliuol Coriolano, la quale non sapeva intendere come a lui non sosse caduta l'ira, e la spada al primo toccar col piede i confini del Lazio, ed al primo presentarsegli l'aspetto di Roma (a) che lo generò, e lo nutrì, e dove avea madre, figliuoli, e Dei Pe-

spense il

(a) Sine, priusquam complexum accipio, sciam, inquit, ad bostem, an ad flium venerim; captiva, materne in castris tuis sim . In boc me longa vita, & infelix senecta traxit , ut exulem te , deinde bostem viderem ? Potuisti populari banc terram, que te genuit atque aluit? Non tibi quamvis infesto animo & minaci perveneras, ingredienti fines ira cecidit? Non, cum in conspectu Roma fuit, succur-

nati. Eppure Middleton c'invita a fare una considerazione che è assai giusta. In tempi difficilissimi, anzi negli estremi pericoli della libertà, i senatori, e le persone più elevate non vollero ascoltare la proposizione di pagare una tassa straordinaria per salvare la Patria nel furore delle intestine discordie dopo l'uccisione di Cesare. Il bisogno era grande, anzi sommo, nè poteva esser maggiore. Cassio, e Marco Bruto in levante dimandavano soldi: e già Cassio aveva fatto gridar l'Asia colle sue esazioni; e dovette poi dare una terza parte del suo erario a Bruto ch' era nudo, allorchè tornarono in Italia. Marco Antonio si aveva già appropiati i tesori cu-stoditi nel tempio della Dea Opis. De-cimo Bruto sosteneva l'assedio di Modena, ed aveva bisogno di soldi. Gli

eser-

currit, intra illa mænia domus, ac penates mei sunt? Mater, conjux, liberique? Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur? Nisi filium haberem, libera in libera civitate mortua essem? Scd ego nibil jam pati nec tibi turpius quam mibi miserius possum: nec at sim miserrima diu futura sum: de bis videris quos, si pergis, aut immatura mors, aut longa servitus manet, T. Livii lib. II. cap. 21.

eserciti de' due Consoli Irzio, e Pansa volevan soldi: e soldi volevano le leve intimate per tutta Italia. Cornificio dimandava soldi in Africa per mantenere le legioni. Le truppe di Lepido in Francia, e di Planco, e di Pollione in Ispagna vivevano colà a spese pubbliche; onde da quelle provincie non po-teva venir soldo a Roma. Roma dunque aveva inopia estrema di soldi; e dentro Roma Ottavio era già in possesso delle ricchezze di Giulio Cesare. L' incendio, la proscrizione, la servitù erano minacciate: e tuttavia que' signori, ligio ciascuno del proprio particolare interesse, ricusavano d'imporsi una tassa per salvare gl'interessi comuni, e la Patria. O quanti nel nostro secolo in questa novella diffusione di epicureismo adoperano in non dissimil maniera, benchè in dissimili affari, cioè assai più piccoli, della vita ordinaria? Egli è vero che per decoro della Morale procurasi di celare questo apatismo verso la Patria, che è disonesto: ma alle occasioni sopravvegnenti si appalesa, e l' amor proprio tradisce il secreto. Somiglianti uomini li ritrovo chiamarsi ancora con assai convenienza uomini isolati, perchè come le isole staccate e so-

le non vogliono comunione col continente. Ma volentieri avviserei queste isole deliziose, e innamorate di se medesime non darsi terren solitario sì fortunato, e di ogni bene abbondoso, onde non abbia bisogno che legno benefico a provvederlo non approdi al suo

Clerc non solame nt **e** insinua il disamore della Paarriva a negarne la esi-Stenza .

E che sarebbe a dire, se altri si facesse un vanto di confutare direttamente l'amore verso la Patria, e di negarne eziandio la esistenza? Un erudito rria, ma celebre ha dettata e stampata ed esaltata la scandalosa dottrina nella sua Arte Critica. Giovanni Clerc (a) si assottigliò d'insegnare non essere la Patria che un vocabolo astratto e vuoto di

<sup>(</sup>a) Cavendum, ne quia abstracta notiones nominibus substantivis exprimuntur, & quandoque de iis ita loquimur quasi seorsim essent a rebus, a quibus sunt animo sejunctæ, eas putemus esse aliquid a rebus illis distinctum. Artis Criticæ Par. II. Se&. II. cap. 20. de ideis · abstractis, & concretis num. 15.

Al numero decimo sesto scrive così. Mori pro Patria pulchrum crat, quia ea voce intelligebant nescio quid quod sanctum babere, & revereri dicebant. Sed quid etat Patria Atheniensi, exempli causa, aut Romano? Si solum intelligas, Italia, & Attica, pro quibus cur pul-

di realità. Che cosa è mai la Patria, per cui le teste riscaldate degli Ateniesi, e dei Romani dicevano che è bello il morire, e la riputavano azione santa da riverirsi? Se per Patria intendevano quel suolo ch' essi abitavano, non veggo, perchè fosse bello morire piuttosto per l'Attica, che per l'Italia, per l'A-frica, che per l'Asia. E' follia morir per un campo di terra che guarda all' occaso, o al settentrione, piuttosto che vivere comodamente in un altro che guardi l'oriente, od il meriggio. Se poi per la Patria s'intendano gli uomini; le Repubbliche di Atene, e di Roma non erano che piene di ladri; onde era un ladrone chiunque per uno sciame di ladroni la sua vile anima sacrificava.

11

pulebrum sit mori, nulla est ratio, quam pro Africa, aut Asia: non magis enim ad te pertinet gleba, in qua natus sis, quam alia quevis, in qua commode vitam degere queas; stultumque adeo est mori pro agello in occasum, aut septemtriones spectante potius quam vivas in alio, qui magis ad orientem solem, aut ad meridiem vergat. Si bomines mális, que fuerunt Respublice Atheniensis, & Romana preter societates latronum, si eas probe inspicias. Itaque qui pro illis moriebatur, latro erat, qua pro latronum globo vilem animam profundebat.

Il Clerc scrivendo così pensava ben diversamente dal Grozio padre de' mo-derni giureconsulti, di cui egli tanto magnifica l'erudizione, e il giudizio. Il Grozio arriva a credere che se un cittadino, benchè innocente, sia dimanda-to dall' inimico per morirlo, egli tal cittadino sia obbligato a dar se stesso-nelle mani dell' inimico; e che a tantonelle mani dell'inimico; e che a tanto sia obbligato, se non per diritto strettamente tale, almeno per motivo di carità (a). Nella quale sentenza si uniforma il Grozio alla dottrina del Soto (b), dal quale probabilmente l'avrà appresa, come studioso ch'egli era degli Scolastici. Io rispondendo al Clerc lascio da un de'lati che nessuno si sognò di dir mai laudevole atto essere dar la vitta per una golla di terra e pre glaba in ta per una zolla di terra: pro gleba in qua natus est, com'egli si esprime; ma bensì per la società, della quale è mem-bro, e da cui riconosce la propria sicu-rezza e salute. E lascio pure da un al-tro lato esser troppo universale il dis-pregio che fa dei Greci, e dei Latini; perchè certo almeno alcuni di que' va-10-

<sup>(</sup>a) Grotius de Jure bell. & pacis lib. II. (b) Sotus lib. V. de justitia & Jure quastione I. articulo 7.

lorosi che sparsero ben pugnando il san-gue avranno creduto di spargerlo per dovere sotto a una legittima dominazio-ne, in difesa delle lor case, e dei loro templi. Lo sbaglio che piglia Clerc è indegno di un maestro di logica, nella quale riputavasi un gran messere, anzi pure indegno è di un maestro di gram-matica. Erra credendo, o fingendo di credere, che le idee astratte, ed universali altra cosa non significhino oltre a quelle cose che significano le idee concrete, e particolari, dalle quali le idee astratte s' innalzano, e si compongono. Secondo l' argomentare fallace del Signor Clerc avrebbono valore le seguenti deduzioni: nessun senatore può fare un decreto: dunque neppur tutti i senatori insieme, cioè il senato: nessun soldato può prendere questo castello: dunque neppur tutti, o molti insieme, i soldati, cioè l'esercito: nessun cittadino privato mio uguale mi può comandare: dunque neppure tutti insieme, cioè la Patria. E' vero che la Patria si concepisce e si esprime con un nome solo come fosse una persona sola: ma è un nome collettivo che si distingue dai nomi particolari, ed ha diritti proprj. Così avverte il Pufendorfio appun-

to recando la definizione della città (a).

Ho detto che il Clerc o credette, o
finse di creder così. Il suo dottrinamento è non solamente scandaloso, e sarebbe la pernicie di ogni umana società, ma è tanto falso che lo avrà egli stesso conosciuto: ma aveva nel proporlo una trista malizia nata da una passione che gli turbava il cervello. Questo e-sempio del Clerc è un esempio umi-liante ed istruttivo per le persone di lettere. Il fine di lui era contaminato dalla nequizia di voler dir male, e screditare i sinodi della chiesa cattolica, quasi adunanze che non avessero a lor favore che il pregiudizio aereo di un nome: e che però aerea ed immagina-ria pur fosse l'idea della Santità, della Dottrina, della Infallibilità, sotto alla quale gli antichi scrittori ci rappresentano li Concili Ecumenici. Egli pertanto appella greculi rissosi i Padri, ed i Vescovi dei primi secoli. Non si vergo-

(a) Civitas ita constituta ad modum unius personæ concipitur, unoque nomine ab omnibus particularibus hominibus distinguitur atque dignoscitur, babetque particularia jura, ac res proprias. Puf. de officio hominis & civis VI. num. 10.

gna di citare con poca creanza un testo di Gasparo Scioppio da lui chiamato grammatico insigne, ma che propriamente era un pedante, ed un can botolo rabbioso in grammatica. Lo Scioppio definisce la Cattolica Chiesa visibi-le con vituperi ch'io non mi degno di trascrivere (a), vituperi approvati, e cresciuti dal Clerc. Se risuscitassero, al rileggere le loro ignominiose gentilezze si coprirebbono in questo secolo riformato nelle urbanità delle maniere la fronte con ambe le mani. Il Clerc poi volendo oppugnare i Concili s' inganna, e come avveduto uomo che era, e come teologo che desiderava di essère. S' inganna come prudente, dovendo considerare che una ragunanza di persone appena mediocri ( con tutte le debolezze che talora possono nascere dalle passioni) seguendo i vari, ancor-chè scarsi lumi, degl' individui, che la compongono, perviene a prendere quei

\$2-

<sup>(</sup>a) Lo Scioppio definisce la Chiesa visibile Ecclesiam repræsentativam esse mandram, sive gregem, aut multitudinem jumentorum, sive asinorum. Clerc aggiunge e nota: benigne atque amice loquutum esse judicabis, quod ferarum non dixerit.

sapienti consigli che niuno in particolare avrebbe saputo prendere. Ingannasi poi come teologo, negando, o piutto-sto nascondendo il fondamento della credenza cattolica, giusta il quale gli ecumenici Concilj sono infallibili, non per la natural sapienza, e probità degli ecclesiastici che li formano, ma per la promessa influenza invisibile dello Spirito Santo che li dirige. Sciolto e dileguato il paralogismo del Clerc, in prova che non giostriamo in aria oppugnando nemici immaginarj, ci rimane il rispondere ai sofismi in lode dell'esi-lio: e pare che la pienezza, e la dignità stessa della nostra trattazione lo richiegga. Ricordansi nei libri certi ca-pricciosi motti antichi su di tal proposito. Diogene mandato in esilio fuor di Sinope a chi glielo rinfacciava a ignominia rispose; i miei concittadini hanno me condannato a uscir di Sinope; ed io ho condannato essi a rimanervi entro. Stratonico si ritrovava in Serifo, del qual paese a lui ne pareva assai male. Dunque un giorno dimandò al suo albergatore, quali erano i delitti, che secondo i loro statuti si punivan col bando? Rispose colui, che ivi si bandivano li falsatori de'testamenti; e Stra-

tonico soggiunse frettolosamente: e perchè, o amico, non procurate di scrivere un testamento falso. Plotino maestro di Porfirio nel terzo secolo di Cristo non riconosceva nè Patria, nè parenti: ma delle sue insanie non è a pigliarsi pensiero serio. Affermava che era un puro spirito conversante sempre fra i puri spiriti, ed aggirantesi fra le idee universali di Platone; nè voleva che si potesse fare il suo ritratto come di sustanza spirituale invisibile: eppure mangiava, e beveva, e vestiva panni. Per venire ai tempi nostri, e per citare di nuovo Rousseau, il quale fu il Diogene del nostro secolo, protesta che all' udirsi intimare scomunica, e bando dalla Patria egli rise: quando non avea riso che un' altra volta in vita sua ad una scena di Crispino nella commedia de'nuovi filosofi. Fra gli autori antichi scrissero a favor dell' esilio Seneca, e Plutarco: e lo tornarono ad encomiare poi l'Alcionio nel cinquecento, e Bolingbrok incredulo moderno. Ma l' Al-cionio scrive saviamente. Nel suo dialogo latino introduce a parlare Giovanni de' Medici, che fu poi Leon X., e Giulio de' Medici suo fratel cugino che fu Clemente VII., e Lorenzo de' Medi-

ci, che fu Duca di Urbino. La dottrina insinuata in quel colloquio elegante è giusta; perchè, essendo di que' gior-ni esiliata da Fiorenza la Casa Medici, ivi s'insegna che l'esilio per se doloroivi s'insegna che l'esilio per se doloroso si vuol sopportare con pazienza costante e magnanima, qualora venga la
disgrazia senza colpa. Seneca fu esiliato in Corsica. Messalina nel primo anno del regno di Claudio accusò di adulterio Giulia figlia di Germanico. Giulia
fu mandata in esilio, ed Anneo Seneca
il Moralista fu rilegato nell'Isola di Corsica. Ivi scrisse una lunga lettera intitolata: Consolazione ad Elvia sua madre. Plutarco scrisse un opusculo sopra
l'esilio: scritture tuttaddue composte
per ozio letterario da due autori amici per ozio letterario da due autori amici dei paradossi. Raccorrò qua e là alcuni sofismi fuor dalle ben tondeggiate e lisciate sentenze dell' uno, e dell' altro: indi brevemente li confuterò.

Sofismi di Seneca, e di Plutarco in lode dell' esilio. Coloro che non sanno vivere, se non abitano la propria Patria, alle chiocciole sono simili, che non sanno vivere, se non portano la propria casa sulla testa. I termini della Patria non debbono esser diversi dai termini del mondo, nel qual mondo non v'ha nè esule, nè ospite, nè pellegrino. Dappertutto c'è

aria, e c'è acqua; e dappertutto splendono gli stessi presidenti de pianeti Sole, Luna, e Lucifero: dappertutto ci sono li solstizi, e gli equinozi, e le Plejadi, e l' Arturo, e le stagioni del seminare, e del mietere, del piantare, e del raccogliere: e dappertutto (ciò, che è a considerarsi sopra tutto, nota Plutarco) unus rex & princeps Deus principium ac medium ac finem tenens. Che importa qual terra tu calchi? L'uomo è una pianta, diceva già Platone, che in veruna terra determinata non debbe aver fitte le sue radici; ma è pianta del cielo, e verso il cielo rivol-ta. E poi terra non può esser distante da terra; perchè i matematici considerano il globo terracqueo come un punto indivisibile. E noi quasi api cadute dall'alveare, o formiche uscite fuor della buca hospites exterique nobis esse videmur? Sembraci ridicolo il Re di Persia, perchè non voleva bere che l'acqua del suo fiume Coapse. Patriotisti, voi siete nel caso. Non ci burleremmo di chi dicesse esser più bella la luna in Atene che in Corinto: e poi trattandosi della nostra Patria quomodo in idem vitium mentis incidimus? Nasciamo liberi: indi da noi stessi ci facciamo prigioni.

Chi abita sempre una città sola, è un esule da tutte le altre. E poi qual havvi isola agli esilj destinata, che tetti non abbia, e passeggi, e pesci, e lepri, on-de tu viva fra gli esercizi della pesca, e della caccia? Così tu se'rimoto dalla noja delle cure civili; e nessun candidato naviga verso il tuo lido per otte-nere o il favore dei Mecenati, o il voto de' Comizj. Nè solamente tranquillo, ma virtuoso, potrai condurre i tuoi giorni nell' esilio. Bruto attestava di aver veduto Marcello esule in Metelino beatissime viventem; e che gli\_sembrava piuttosto se ritornar esule a Roma, ritornando senza di lui, che lui lasciar esule in Grecia. E Seneca chiude il favellare di lui con questa esclamazione: o Marcello più fortunato, quando Marco Bruto approvò il tuo esilio, che quando il Popolo Romano approvò il tuo Consolato. Lo stesso Seneca fastosamente eloquente eziandio sopra l'usato quasi fosse assiso sulla cima di uno de' sette colli di Roma, non sopra un sasso di Corsica, come infatti era allora, declama così: Vedi tu chiunque ti sia, questa frequenza, cui appena bastano i tetti di Roma immensa. Considera che una gente grandissima di questa turba, che

che ti ondeggia sotto agli occhi, è lontana dalla Patria qua affollatasi dalle colonie, e dai municipi. Altri qua li conduce l'ambizion degli onori, altri la necessità degli uffici, altri il carico di agenti, altri il carattere di legati, altri l'amore verso gli studi del foro, altri il genio verso gli spettacoli dell' arena, altri l'amicizia, altri la parentela, altri la lussuria opulentum & opportunum vitiis locum quarens, altri l'industria, e l' ingegno ostendenda virtutis nacta materiem. Chi porta a Roma la venale eloquenza, e chi la venale beltà: insomma ogni genere di uomini concorre ad una città premiante magnificamente del pari le virtù, ed i vizj & virtutibus & vitiis magna pramia ponentem. Indi Seneca dall' essere eloquente passa a pompeggiare in voler essere eloquente in-sieme, ed erudito. Osserva, dice egli, & videbis gentes & populos mutasse sedem. Che voglion dire le greche città locate, in mezzo alle regioni dei barbari? Quid sibi volunt in mediis barbarorum regionibus? Perchè si ode fra gl'Indi. e i Persi il linguaggio di Macedonia? Quid inter Indos, Persasque Macedoni-cus sermo? La Scizia, ed il Ponto con tutto il rigore delle lor plaghe han tol-. C 4

ti gli abitatori all' Acaja. Mileto sola il suo popolo diffuse per settantacinque città. Tutto quell'italico fianco che dall' inferior mare si percuote fu già la Magna Grecia. L'Asia per se usurpa i Toscani, l'Africa i Tirj, la Spagna i Cartaginesi. I Greci s'insinuano dentro alla Gallia; ed i Galli dentro alla Grecia. Nè alpi, nè pirenei bastano a di-vietare il passaggio de' Germani. Por-tarono seco donne imbelli, figli lattanti, genitori decrepiti. Altri di essi da un troppo lungo errare afflitti e logori non fecero per giudizio scelta del luo-go, in cui dimorare; ma per lassezza occuparono il più vicin che poterono. Alii longo errore jattati non judicio elegerunt locum, sed lassitudine proximum occupaverunt. Altri di ferro armati, e di valore coll' armi conquistarono le contrade. Altri per opposto ivi sedettero, dove il bisogno li depose, e la inopia di tutte le cose. Alii ibi consederunt ubi eos rerum inopia deposuit. Altri furono qua e là cacciati dalla guerra, dalla sedizione, dalla pestilenza, dal terremo-to. Altri finalmente colà drizzarono il corso, dove l'allettamento gl'invitò dei comodi lodati, e della celebrata fertilità. Tutte le accennate trasportazioni,

le quali fecero suonar nuovi nomi prima incogniti di nuove nazioni, che altro, conchiude Seneca alzando la voce, sono mai fuorchè pubblici esilj? Omnes autem ista populorum transportationes quid aliud, quam publica exilia? A che serve lunghezza di parole? Qual necessità di nominare Antenore fondante Padova; Evandro collocante sulla riva del Tevere il regno degli Arcadi; e Diomede, e quegli altri vinti del pa-ri che vincitori, li quali per le altrui terre dissipò la guerra trojana? Un esule fu l'autore dell'Impero Romano: Romanum imperium nempe auctorem exulem respicit. È questo Romano Impero a quante provincie non inviò coloni? Ubicunque vicit, Romanus habitat. Finalmente Seneca ripiega il pensiero, e la penna sopra la Corsica, in cui era rilegato e racchiuso. Lasciamo le antica-glie incerte: ma i Graj certo, che abbandonata Focide andarono a ingentilire Marsiglia, qui prima stettero. Qua approdarono poi i Liguri, indi gl' Ispani, siccome può farsi congettura dai cappelli, e dai calzari comuni ai Corsi, ed ai Cantabri; e dal sermon naturale a questi isolani misto di grecismo, e di ligurismo. A ognuno è poi noto che

che due brigate di gente romana furo-

Risposta ai sofismi dell' uno, e dell'altro.

no obbligate a inerpicarsi su queste ru-pi l'una da Mario, e l'altra da Silla. Sinora Seneca. Mentre egli recitato il suo panegirico dell'esilio si riposa, mi argomenterò di rispondergli con brevi forme e temperate. L'origine contami-nata, onde derivano li sofismi suoi, e di Plutarco, si è la falsa definizione del-l'esilio stabilita. Quid est exilium, nisi loci mutatio? Negola solennemente; per-chè, quando io vado in villa, muto luogo, e non vo in esilio. Quanto alle delizie che descrivono della buona pe-scagione, e della buona cacciagione oltre al bel sole, ed alla bella luna non so se sempre vi fossero per gli esiliati tali delizie. Fra le nebbie, ed i geli non sempre v'era il sol tepido, o la luna serena. Ad Ovidio Nasone non pareva ameno il Ponto Eusino; ed a S. Giovanni Grisostomo, che pativa il fred-do, parve orridissimo. Quanto ai pas-saggi, ed alle scorrerie degli uomini da piaggia in piaggia confesserò essere state tante, quante le conversioni dei monti, e dei mari nella superficie del globo: ma finalmente si sono poste a se-der quelle genti: ed a me basta che allora abbiano principio le Patrie rispetti-

ve. Per altro siffatte diversità di genti s' innestano insieme amorevolmente, ed a poco a poco si naturalizzano. Ettore di S. Giovanni della Pensilvania stampò in Londra poco fa nel 1782. una Raccolta di Lettere Americane in ottavo. Dice di conoscere in Pensilvania, di cui l'avolo era inglese, l'avola olandese, il figlio ebbe per moglie una francese, dalla quale gli nacquero quattro maschi, che sposarono quattro donne di quattro nazioni diverse. Ma sento coscienza di perdere il tempo con simili erudizioncelle: ho fretta. Quanto agl' improperj rovesciati da Seneca sopra Roma quasi sopra un miscuglio feccioso di esuli volontari, rispondo esser in proporzione simile la condizione di tutte le metropoli. Non bisogna farsi un giuoco dei vocaboli per farsi poi un ludibrio della verità. L'estrema risposta si è che presso tutte le genti in tutti i tempi l' esilio fu amaro. I forti, che lo soffersero con qualche pazienza, furono sempre celebrati. E però Tito Livio fa dire per onestissimo suo vanto a Camillo, il quale dopo il suo esilio cacciò i Galli dalla Rupe Tarpeja, e fu come il secondo fondatore di Roma, nec mihi distatura animos fecit, nec exilium ademit -

mit. Coriolano confessò ch'era pur gravoso lo stato di esule, spezialmente allorchè s'incominciava a invecchiare. Raccontasi che in Inghilterra ai tempi bassi dei secoli nostri ad un reo che bassi dei secoli nostri ad un reo che godeva dell'asilo sacro (a) si mutava la morte in esilio perpetuo dalla Patria, esilio che si riputava funestissimo, e che s'incominciava con lugubri cerimonie appellate l'abjurazione del regno. Il reo faceva nella chiesa, dove s'era raccolto in asilo, o nel suo cimiterio giuramento di viver sempre lontano dalla Patria: e l'atto se ne rogava. Fatto il giuramento gli si dava in mano una croce, che gli era di salvo condotto finch' era uscito dal regno. Durante il viaggio tutti lo fuggivano, e chi voleva pietoso dargli magnare gettavalo inverso lui da lunge. L'esilio non piacque mai a nessuno: e la Grecia con quel suo ostracismo, ch'era poi un esilio per dieci anni, trovò il modo da punire i meriti grandi, affliggendo gli uomini grandi. Marcello predicato per beabea-

<sup>(</sup>a) Saggio sopra i principi delle leggi penali ec. a Londra 1782, in quarto, L'autore è anonimo.

beatissimo a Metelino rivide volentieri Roma; nè il senato credette di frastornare la sua beatitudine, prostrandosi per ottenergli perdono; e ritornò supplichevole innanzi a Cesare assai premiato della sua clemenza dal ringraziamento di Cicerone. E se fosse arrivata ai lidi di Corsica una trireme per richiamare Seneca, con quanta fretta avrebbe egli cambiati quei monti duri coi sette colli di Roma, ed avrebbe volato alla Corte! E in verità sappiamo che così appunto andarono i fatti. Egli che protestava di esser lieto in Corsica come fosse a Roma, e di pensare all'eternità, ed ai premi della vita avvenire, vedendo anda-re in lungo l'affar suo, perdette il coraggio, e fu abbandonato dal suo stoicismo. Scrisse con viltà a un liberto di Claudio, e lo esaltò con lodi grandi, e lo pregò della sua protezione verso l' Imperatore. Alcuni critici hanno mosso qualche dubbio che tal lettera sia di Seneca veracemente: ma è sua pur troppo. Si abbassa, e si striscia tra ogni adulazione, e fa voti per la salute di Claudio, e lo ringrazia della sentenza ( la quale probabilmente era ingiusta ) data contro di lui, esalta le sue vittorie, il suo valore, la sua saggezza, la

sua clemenza; e finisce supplicando li Dei immortali a conservare i giorni di Claudio Dio. Polibo liberto o non in-Claudio Dio. Polibo liberto o non intercedette, o non ottenne. Pieno dei sentimenti della più menzognera adulazione Seneca, scrivendo la tragedia della Medea nei giorni che Claudio portava la guerra alla gran Bretagna, seguì a divinizzare lo stupido Imperatore. Finalmente Agrippina che seppe elevar se stessa al trono, seppe chiamar lui dalla Corsica; e gli consegnò la educazion di suo figlio Domizio. So, come appunto Seneca insegna, che latissimum receptaculum casa est per l'abitazione del forte; e che non può dirsi mai angusto quel loco, il quale può accogliere una turba di virtù: nullus angustus est locus, qui hanc tam magnarum virture una turba di virtù: nullus angustus est locus, qui hanc tam magnarum virtutum turbam capit. So pure che Bruto soleva dire esser felice colui, che può portare in esilio le sue virtù. Ma questo portar seco in esilio le proprie virtù non è facile, come portar in esilio un fagotto. Infatti l'altiero stoico ch' era Bruto col perdere la battaglia di Filippi perdette ancora il fardello delle sue virtù: e gridò sul finir della vita che la virtù non era che un sogno ed una fantasima. I tranquilli fra gli esuli,

li, che conta la storia profana, sono pochi, e moltissimi li disperati. Cicerone nel suo esilio in quanta mestizia non cadde; e con quante espressioni vive non si disfogò per lettere cogli amici! Eppure io amo di compatirlo; nè sono tra quegli indiscreti, che gli fanno un delitto del suo dolore. L'estremo atto magnanimo, con cui nel secondo più fatale esilio della sua conturbatissima fuga porse ed allungò il collo fuori della lettica, onde un esecrabile ufficiale stato già suo cliente potesse a suo agio troncargli la testa proscritta, è un atto che libererà Cicerone dalla taccia di debolezza nella memoria di que' secoli, che non vorranno essere ingiusti. Se prima Seneca, indi Plutarco desideravano di ritrovar degli eroi che onorassero l'esilio, doveano cercarli fra i cristiani, non fra i pagani. Per tre secoli interi dopo Tiberio non si videro che drappelli raminghi di questi forti cacciati fuor dalle mura della città per
confessare il nome di Cristo. A rinvenire questi banditi non era a cercarli
in ville amene, in isole quiete, in piagge secure, ma in deserte arene, in agghiacciati lidi, in selve tenebrose, in
dirupi alpestri, in cave profonde e ro-

vinose. Nelle tetre miniere dei marmir, e dei metalli seppellivano i loro corpi mal vivi consunti dai digiuni, e straziati dai tormenti. I pretori, crudeli più che gl'imperatori, non volendo ucciderne troppi per politica popolare, e non potendo talvolta ucciderne alcuni per miracolosa impossibilità, toglievano, col mandarli in esilio, ai loro occhi quel rimprovero, ed alle pubbliche carceri quell'ingombro. Nè erano già tanti esiliati solamente popolo ignobile, e plebe servile, ma ingenui gentiluomini, nobili matrone, generosi capitani, signorili patrizi, che poco prima aveano prescritte leggi, e governate province. Alle tenere spose s'intimava di abbandonare la prole: e se era conceduta la grazia, o, a dir meglio, se era cresciuto il supplicio di condurla nel partire compagna delle materne miserie, miravansi le genitrici allattare con fatica i figli pendenti dal seno, o strascinarseli colla destra dietro a passi incerti ed ineguali. Se prima erano donne giusta lor condizione ornate di bisso, e di porpora, appena coperte allora di grosse lane, e d'ispide pelli era so, e di porpora, appena coperte allo-ra di grosse lane, e d'ispide pelli er-ravano tapine per le solitudini, dove aveano bisogno di soccorso dalle fiere

medesime. I monaci, qual greggia imbelle fuor dalle stalle, si spingevano fuori dai lor cenobj: così pure i cherici dai lor presbiteri, i vescovi dalle loro tribune. Gli unti del Signore dispersi ed afflitti non avevano che la consolazione di alzare un Crocifisso sopra di un tronco, e costituirsi l'ara di un sasso per offerire il sagrifizio di salute, e pregar pace, e perdono ai Cesari persecutori. O Roma, o Campidoglio, tu hai veduto molti de'tuoi cittadini consolari uscir più giulivi ne' tuoi tempi sacri all'esilio, che non vedesti ne' tuoi tempi profani ritornare al trionfo. Almeno tu sai, e ti vanti a ragione che sissatti esilj eran trionsi più veri. Se Seneca, e se Plutarco avessero meglio conosciuti i cristiani, non mi avrebbon più citato nè Camillo, nè Marcello, nè Aristide il giusto, nè Metello il Numidico. Quella dei nostri fu non dubbiosa e singolare fortezza; perchè parec-chi di essi spento l'uno de' due occhi nella fronte, ed il nerbo reciso all'uno de' due ginocchi si udivano cantar salmi nelle sotterranee spelonche, e far risuonare l'osanna, e l'alleluja fra i colpi delle mazze ferrate, onde scavavan le glebe, e frangévano i sassi. Questo che

che sinora ho predicato non è un tratto di eloquenza, ma è un tratto di storia criticamente proposta a chiunque sa, non dirò gli annali della Chiesa, ma gli annali del mondo. Sebbene è vero che l' antichità, e la moltiplicità ne minorano ancor negl' istrutti cristiane la sensibilità.

I nostri martiri, e i nostri anacoreti potevano così sostenere l'esilio: perchè essi non pensavano come i pagani che non hanno speranza: anzi riputavano tutta la vita un esilio, e si riputavano pellegrini in viaggio verso una beata città permanente. Lo stesso filosofo Anassagora, che col solo lume della natural ragione conghietturava un Nume 'eterno rimuneratore dell' opere buone, rimproverato un giorno quasi fosse poco della sua Patria curante, anzi, rispose, sommamente io curo la Patria mia: ed intanto, così dicendo, col dito mostrava il Cielo (a). Che se questa parola di esilio terrestre non ci piace, lasciamo il disputare sopra un vo-

La vita umana è un breve esilio.

ca-

<sup>(</sup>a) Cuidam se ita compellanti: nulla tibi Patriæ cura est? Anaxagoras: mibi vero Patriæ cura & quidem summa est, cælum digito intendens. Diog. Laert. lib. 11. cap. 13.

cabolo; e consideriamo che certamente il nostro vivere corporeo si è breve, lo spirituale eterno. Non mi si opponga ch'io parlo troppo ascetico. Parlo ancor da filosofo, e parlo come Socrate, che bevuta la cicuta in prigione fra i discepoli dommatizzava sulla immortalità della sua anima. In verità che è mai il lampo fugace di questi quattro giorni in confronto del lume chiarissimo di quel domicilio indefettibile? La vita umana è brevissima: e certi calcoli, li quali un moderno filosofo propone per farcela sembrar lunga, non sono che va-ne illusioni. V' ha degli animali, dice Lusinga immagiegli (a), che non durano la quinta parnaria del
Genovesi nel vono che una decima. Dunque la tua vità è cinque volte più lunga dei primi ( nella supposizione che tu viva un secolo), e dieci più de'secondi. V'ha degli altri, di cui la vita giunge appena ad un anno; e tu non vivi tu cento volte di più? La più lunga vita di alcuni insetti non sorpassa un mese: tu dunque vivi mille e dugento volte di più.

<sup>(</sup>a) Genovesi Meditazione prima: Piace-

più. Dicono che nel fiume Apanis nella Scizia v'abbia degli animaletti, tra i quali quei che, essendo nati la mattina, muojono la sera, sono i più vecchi, e muojono carichi di figlì, di nipoti, di pronipoti, e di anni a lor modo. La tua vita non è ella settanta mila volte più lunga di quel che sia quella di questi insetti? Di che dunque ti lamenti tu che la sia sì breve? Ella non l'è.... Perchè non di tu: io pur ci vivo cento anni: la mia vita è di mille e dugento mesi, di sopra trenta sei mila giorni, di settecento sei mila ore, di sopra quaranta sei milioni di minuti, d'intorno a due mila settecento novanta tre milioni di secondi. E parti ancora corta?

Pensieri di Jungh sulla rapidità del tempo . Jungh, leggendo la indicata meditazione del filosofo Napoletano, si sarebbe posto a piangere, giacchè non credo che sapesse ridere. O mortali, avrebbe gridato sospirando, o mortali, non vi lasciate ingannare. Il fiume (a), e la vita scorrono, è si cangiano del continuo senzachè ne apparisca vestigio alcuno. Il tempo passa con piè leggero

SO-

<sup>(</sup>a) Jungh tomo primo notte 111.

sopra le teste de' mortali, che però non si risvegliano dai loro sogni. Usi a calcolare il numero degli anni passati colle cifre dell' aritmetica, e non del sentimento duriamo fatica a persuaderci di essere invecchiati. Come insensibile è mai l'uomo? Il tempo vola, la morte ha la sua falce alzata sopra di noi, il bronzo funebre rimbomba nell'aere, l' eternità ci guarda con volto bieco e minaccioso: tutto è in moto: gli elementi informano la materia, le cui forze attraggono e sono attratte : tutte le sustanze create affrettandosi avanzano verso il termine loro prefisso: tutte avvertono l'uomo d'inoltrare verso il suo: e l'uomo solo, di cui tremenda è l'alternativa, il cui fato sarà irrevocabile, sì, egli che retto da tenue filo si contrappesa per un momento sull'abisso, poi entro vi cade e si affoga, l'uomo tranquillo si addormenta, e sogna piacevoli venture allo strepito di questa universal tempesta degli esseri! Svegliati, infelice, caccia lungi da te gli scettri, e le corone, ma tienti gli anni tuoi, e fanne grande economia.

Ed io infatti per essere buon economo del tempo non procedo oltre in questa digressione. Bastami aver per ora

 $\mathbf{D}^{-3}$ 

ammonite le sette dei Cosmopoliti, e degli Egoisti: e chiudo questa parte prima del Trattato, in cui ho provato che ognun ha una Patria da amare, colle savie parole del Signor Franklin. Egli mesi fa prendendo congedo per ritornare a Filadelfia alle graziose esortazioni de' gentiluomini Francesi, perchè si fermasse sotto al lor cielo, rispose graziosamente; Signori, se io non avessi una Patria, non abbandonerei Parigi.

Fine della Parte Prima.

## 0 == 0 == 0 m m o == 0

## PARTE SECONDA.

Amor falso verso la Patria.

Nor si renda ai placidi e ben tem-perati costumi del secolo nostro: ogni discreto e culto uomo oggi ama la sua Patria. Umanità, e Patriotismo risuonano da tutte le accademie, e da tutte le carte: ed io non so finire di commendare la professione di così sociale filosofia. Intorno alla Umanità del secolo XVIII. significai alcuni miei sentimenti con alcune mie annotazioni. Dissi molte cose modestamente; e molte altre più modestamente ne tacqui. Non m'incresce di aver lasciato forse più desiderio per mancanza, che per abbondanza sazietà: e reputo buon consiglio l'essere anzi cauto con mia privata riprensione, che ardito con altrui pubblica offesa. Sieno benedetti tutti gli autori che si mostrano amanti del prossimo, ed esortano gli uomini a far del bene agli altri uomini. Di un tristo vezzo introdotto m'adiro solamente, che si vo-

si voglia espressamente nominare sempre la Umanità filosofica, ed appostatamente si schivi di non nominar mai la carità cristiana. In uno degli ultimi tometti fra gli otto che stampò il Signor Mercier intitolati Tableau de Paris si avvisa che la Umanità è migliore della carità, perchè la Umanità si disten-de più amplamente che la carità, la quale riguarda solamente la elemosina. Non si può affermar cosa più falsa di questa, che non si possa far atto di carità verso il prossimo che coi denari. Se il Signor Mercier, il quale con un paragrafo mette in ridicolo il metodo dei parochi di Parigi nell' insegnar la dottrina cristiana, fosse andeta el care dottrina cristiana, fosse andato al cate-chismo, avrebbe udito che fra le ope-re della misericordia c'è il consolare gli afflitti, e seppellire i morti, li quali non più stendon la mano per ricever denari. Tutto ciò che si appartiene, e che si può speculare appartenersi o a sopportare gli uomini, o a instruire gli uomini, o a giovare gli uomini e nello spirito, e nel corpo, tutto è sotto ai diritti della carità. Spiacemi inoltre che si laudi il Patriotismo, il quale è come il fiore della Umanità, quasi se in esso fosse riposta la perfezion consumamata di un vivente razionale. Qualora si favella di virtù, non leggo pressochè mai da certi moderni farsi menzione di sobrietà, di castità, di giustizia, di religione, ma conchiudersi sempre coi vocaboli di Umanità, e di Patriotismo. Parlano del Patriotismo, come nel principio del secolo passato si parlò del peso, e della elasticità dell'aria, e come nel nostro si parla dell'elettricità, e del magnetismo animale (seppure ve n'ha di questo in natura); e però si parla del Patriotismo quasi di una novità prodotta dalla corrente filosofia morale. Non già che intendano gli eruditi mondani essere esso una invenzione affatto nuova, ed una scoperta, perchè anzi lo celebrano nei gentili; ma intendono essersi il Patriotismo dalla filosofia del secolo XVIII. desto, riacceso, rinnovellato. Suppongono nelle lor dicerie che questa virtù sia tutta umana, e tutta nostra, e che il Cristianesimo non y'abbia parte. Di più presumono eziandio che il Cristianesimo scemi, anzichè giovi il Patriotismo. Io giudico che cotesti filosofi ravvolgano molte fallacie nelle loro vistose sentenze in lode ed in favor della Patria. Affermo pertanto esservi un Patriotismo, che non è virtù:

Stavvi un Patriotismo che non è virtù, ed havvi più di en Pa-

eriotismo, che è vizio. tù; ed esservi molte spezie di Patriotismi, che sono vizj. Prima che scenda alla enumerazione, voglio stabilire la dottrina vera, cioè che l'amor della Patria è insegnato dalle scritture sante, e che però nella nostra legge cristiana è cosa sacra e reverenda.

L' amor della Paaria confermato. dall' autorità del vecchio Testamengo .

Abbondano i testi ed i fatti scritturali. Le sedizioni, e le discordie intestine furono sempre detestate. Core, Datan, ed Abiro tumultuano contro al capo della nazione: e Mosè intima al popolo di staccarsi da siffatti sediziosi, e di fuggirli come la peste si fugge (a). Infatti la terra si apre, e gl'inghiotte colle lor tende, e colle lor famiglie esecrate. Per la Patria non si deggiono ris-parmiare i propri beni. Gedeone aspra-mente punì li principali anziani di Soc-cot, perchè non vollero riconfortare di pane la sua truppa eletta, che insegui-va gl'inimici comuni Zebee, e Salmana (b). L'onor della Patria si ha da conservare. Saule riconducendo a casa l'aratro con un pajo di buoi intende l'insulto, e il pericolo della città di Jabes

<sup>(</sup>a) Num. cap. 16. ver. 28. (b) Jud. cap. 8. ver. 15. 16. 17.

bes in Galaad per orgoglio di Naas Re degli Ammoniti: afferra l'uno e l'altro bue, e lo squarcia in pezzi, e ne manda una parte tepida e sanguinosa ad ogni tribù quasi un vessillo di guerra; ed intima; quicunque non exierit, & secutus fuerit Saul, & Samuel, sic fiet bo-bus ejus. Il popolo di Efraimo si lamentò di non essere invitato alla guerra per una causa comune (a). Nè solamente si ritrova nella storià dell'antico Testamento che pigliavano l'armi per tutta la nazione assalita, ma ciascuna tribù le prendeva per la sua sola tribù. La mia tribù, dice Jefte, era in contesa. cogli Ammoniti; ed io posi nelle mie mani l'anima mia (b). Matatia gemendo sulle disgrazie del suo paese: Va mihi, ut quid natus sum videre contritionem populi mei? Con qual energiça eloquenza non perorò per le patrie leggi, con qual fortitudine invitta non le sostenne contro ad Antioco, ed ai figli della superbia? (c). Uria chiamato arriva alla Corte di David, e dorme sopra

<sup>(</sup>a) Regum lib. I. cap. 11. ver. 7.8.9.

<sup>(</sup>b) Jud. lib. II. cap. 3.

<sup>(</sup>c) Mach. lik. I. cap. 2. ver. 7.

pra il suolo nudo, ufficiale indurato alle fatiche allora della guerra viva. Forse altri dirà che l'esempio di Uria prova più la sua religione verso l'arca, che il suo Patriotismo: ma io rispondo che prova l'una, e l'altro, e che la prima eccitò e rinconfortò il secondo: e quel bravo, e fedele uomo si espo-se ritornato al campo sulle prime file al cimento, prevedendo di dovere cader vittima già devota al suo Re, alla sua nazione, alla sua Patria (a). Ah che gli Ebrei furono sempre teneri del lor paese. Quando essi esuli e sconso-lati sotto all'Impero Babilonese giace-vano taciturni sulle rive dell' Eufrate, non a ivano toccar le cetere, nè ri-petere e canzoni di Sion. Geremia intanto se cantava sedente sopra i sassi sconnessi della distrutta Gerosolima, suonava insieme e gemeva. Egli Geremia rimproverò Baruc per parte del Signo-re, perchè volesse nel costernamento della sua terra cercare confortamento della sua persona (b). Che più? Neppure morti sapevano starsi in pace sepol-

<sup>(</sup>a) Regum lib. II. cap. 11. (b) Jeremiæ cap. 45.

polti entro a terra aliena; e lor sembrava che inquiete e turbate dovessero essere le loro ossa chiuse in tombe stra-niere. E però Giuseppe signor di un regno comandò ai figli, li quali cinge-vano il letto della sua morte, che recassero seco al lor ritornare in Mesopotamia le sue ceneri; ed antepose un' umile urna alle piramidi, ed agli obeli-

schi di Egitto (a).

Nella felice pienezza de' tempi si a- così pu-perse il novello Testamento, e venne re dali' Gesù Cristo nostro Redentore. Egli col del Te-stamensuo esempio insegnò a tutti giusto esse- to nue re l'amore verso la propria Patria. E- vo, e dagli e- gli il Signore vivendo fra noi compì in senpi divini di modi perfetti tutti gli ufficj di cittadi- Gesucrano. Prima ancora di nascere volle ub- sto. bidire all'editto ambizioso di Augusto, e volle riconoscere l'originaria sua tribù. Da giovine nella sua piccola Patria lavorò qual povero, ed ubbidì a poveri genitori. Adulto protestò solennemente ch'era inviato alle pecorelle smarrite della Casa d' Israello: ed in fatti, allorchè si mise nella pubblica luce, racchiuse le sue fatiche entro ai confini del-

<sup>(</sup>a) Gen. cap. 50. ver. 25.

della Giudea, e la scorse tutta sanan-do, e beneficando. Ed è mestieri il dire che fosse ben conosciuto questo suo genio, e questa sua predilezione verso il proprio paese; poichè per indurlo a risanare il servo del soldato Centurione gli anziani Ebrei esposergli, ed insinua-rongli che suo padre era buon amico degli Ebrei, e loro aveva edificata una sinagoga: quia dignus est ut hoc illi prastes; diligit enim gentem nostram; & sy-nagogam ipse adificavit nobis (a). Gesù Cristo pianse sopra le future disgrazie della ostinata Gerusalemme: e tal pian-to versò e nelle liete circostanze, e nelle acerbe, e nelle liete circostanze, e nelle acerbe, e nel giorno del suo trionfo, ed in quello della sua passione; meno pensoso nell' atto di gire alla morte de' suoi mali, che di quelli di Gerosolima (b). E poichè l'amor verso la propria Patria suppone, o racchiude quello verso il proprio Principe, Gesù Cristo, non ritrovandosi aver denaro da pagare un tributo ordinò che Pietro pagare un tributo, ordinò che Pietro pescasse, e lo traesse per miracolo fuor del

(a) Lucæ cap. 7.
(b) Lucæ cap. 19.

del ventre di un pesce (a). Alla maliziosa interrogazione dei nequitosi Farisei: licet censum dare Casari, an non? Cristo si fece mostrare numisma census: indi anch' egli interrogò: cujus est-ima-go hac & superscriptio? Risposero i tristi: questa è la imagine, e questo è il nome di Cesare. Conchiude allora il -Maestro divino divinamente: Reddite ergo que sunt Casaris Casari, & que sunt Dei Deo (b). Queste parole aprendo ossequiosi l'evangelio dovrebbono i So-vrani volonterosamente baciare nel santo volume: e mentre fra i riti misteriosi dell'altare ripetono: qua sunt Casaris Casari; i sacerdoti, i pastori, i Vescovi, il Pontefice sommo, la Chiesa universale, essi i Monarchi dovrebbono intimare a se stessi nelle loro tacite stanze, e ricordar ai consiglieri ne' lor politici gabinetti, ed incidere ne'decreti de' lor tribunali legislatori le altre parole auguste: & que sunt Dei Deo. I lividi Farisei, che gli vegghiavano giorno e notte d'intorno per accusarlo alla Sinagoga, ed al Governo, non poterono oppor-

<sup>(</sup>a) Matthei cap. 17. (b) Matth. cap. 22.

porgli nella osservanza degli statuti, e degli editti fuorchě faceva dei miracoli in giorno di sabato a pro de' suoi concittadini. Li magistrati ancor inferiori erano tutti da lui rispettati: e pregato da due fratelli di esser arbitro della divisione fra loro di certa eredità, li rimise al foro civile, ed ai giudici ordinarj. Che se certi signori erano soprastanti ad altre contrade, nè potevano esercitare giurisdizione sopra di se qual suddito, tuttavia onorava il pubblico carattere, ond' erano rivestiti. Ad Erode non rimproverò nulla, sebben abbia voluto esaminarlo senza diritto, e per sola curiosità. Finalmente morendo avverò la predizione di Caifa, il quale nesciens prophetavit, allorchè pronunciò che expedit ut unus homo moriatur pro populo: e nel suo stesso per altro universal sommo sacrifizio è da considerarsi l'amor della Patria.

Gli apostoli imitavano gli esempi del lor Maestro, e furono buoni e tranquilli cittadini; perchè tra le persecuzioni non mostrarono che mansuetudine, sapendo d'essere dal loro capo spediti come agnelli fra i lupi (a). S. Paolo sen-

<sup>(</sup>a) Matth. 6ap. 10.

sentiva dolor vivo della cecità de' suoi fratelli Giudei (a). In una carestia che gittò raccolse da tutta Grecia denaro, e lo portò a Gerusalemme (b). Benchè inseguito dalla rabbia dei falsi fratelli non eccitò mai tumulti. Costretto d' appellare a Cesare appellò, e su condotto a Roma: ma pervenuto in Roma ragunò gli Ebrei quivi dimoranti, e protestò di non avere querela da presentare al sovrano tribunale contro de' suoi nazionali. E già ancora innanzi al Governatore Felice serbò la massima del difendere se senza offendere altrui. Conchiudiamo dunque che la Religione più pura non solamente consente, ma comanda che si ami la Patria; e chiama l'amor della Patria pietà che è un vocabolo santo, perchè usato in primo luogo a significare il culto che l'uomo rende à Dio. Determinata la vera dottrina non arrecherò noja ai miei lettori con più minuta disputazione. Gli eruditi Maurini commentando un passo di S. Ambrogio del libro primo degli Uffici al capo ventesimo settimo numero cen-

to

<sup>(</sup>a) Ad Romanos cap. 9.

<sup>(</sup>b) Afforum cap. 24.

to e ventisette, in cui quel Padre insegna appartenere alla giustizia la pietà verso alla Patria, sembra che abbiano voglia di ritorcere il loro esame sulla mente di S. Tommaso, confrontando insieme tutti i suoi testi. La quistione speculativa che instituir si potrebbe sarebbe questa: se vadano anteposti nell' ordine dell'amore i parenti alla Patria, ovvero anteposta la Patria ai parenti. Io tratto co' signori filosofi che non amano molto di udirsi citare nè i Padri della Chiesa, nè i dottori della teologia. Praticamente la quistione sarebbe ozio-sa; e per sissatto ozio illanguidirebbe ancora il mio Trattato. E' ben difficile gire speculando un caso, col quale in bisogni grandi si dividano gl' interessi dei parenti da quelli della Patria, o gi' interessi della Patria da quei dei parenti. Monsignor Bossuet nel suo bel libro della Politica tratta dalle Scritture Sante al volume primo ed all'articolo sesto non sa dividere la Patria dai parenti; perchè la Patria, dice egli, abbraccia e i parenti, e gli amici. Un altro dotto Vescovo Francese Monsignor Fene-lon, per chi volesse distinzione ed or-dine, soleva dire: io amo più la mia famiglia che la mia persona : amo più

la mia Patria che la mia famiglia: amo più il genere umano, che la mia Pa-

rria, e che la mia famiglia.

Dopo questa lezion sacra non estimo che possa più la moderna filosofia coll' usato suo orgoglio rinfacciare al cristiano l'amore verso la Patria essere un dolce frutto maturato nei felici orti da essa aperti in questo secolo ai piaceri della naturale Úmanità. Dunque i filosofi non hanno nulla da rimproverare a noi: ma forse noi avremo qualche cosa da rimproverare a loro. Conviene crearsi una idea giusta e adeguata dell' amor Patrio. Non sono io solo che dubiti d'inganno nelle teste di alcuni. Cito tosto due autori famosi, cito due nomi armoniosi alle orecchie filosofali cioè Thomas (a), e Voltaire (b). Che è mai, interroga Voltaire, questo amor della Patria? E un composto, risponde egli, di amor proprio, è di pregiudizj. L' exgesuita Nonnotte che ebbe la gloria di far colle sue critiche andar in collera Voltaire, e di farsi strapazzare

<sup>(</sup>a) Esprit des femmes pag. 121.

<sup>(</sup>b) Les erreurs de Voltaire tome second parag. 17. pag. 18.

da lui (segno ordinario che Nonnotte aveva ragione) critica ancor questi detti del Voltaire. In verità Voltaire non amò quanto doveva i suoi Francesi; tuttavia estimo che in tal passo, se sia bene spiegato, egli abbia ragione: e meco medesimo mi rallegro di poterlo difendere. (O qual diletto poter difendere Voltaire in morale!) Colla face della sperienza venghiamo all'esame. Non basta avere del Patriotismo per avere della virtù, e molto meno per avere tutte le virtù, come pare che si supponga, e talvolta apertamente si asserisce in certi libri moderni. Bisogna distinguere vari generi di Patriotismo: lo che dando io opera di fare, verrò a liberar la mia fede data di sopra. E nel principio avverto un Patriotismo che appello indifferente senza vizio, e senza virtù: onde non avrebbe altri ragione di glorificarsene.

Patriotismo Fisico. Non è maraviglia che altrì ami la sua contrada nativa, dove la temperatura dell'aria che spira, l'indole dell'acqua che beve giovano la sua sanità: e dove, qualora eziandio il clima fosse inclemente, già la tessitura delle sue fibre, e l'equilibrio de' suoi umori presero sino dall'infanzia la consuetudine

di ubbidire alle stemperate impressioni. In varj paesi poi, de' quali è uno la nostra fortunata Italia, v' ha grazia, e v' ha giocondità degna di geniale amore. Allorchè si ritorna ad una Patria avvenente lasciata nella prima giovinezza, o quante amabili memorie non si destano, o quanti dolci affetti! L'erbe stesse pajon più fresche, e i fiori più odorosi. La storia dei trastulli stessi fanciulleschi si schiera davanti ai pensieri nelle sue più minute e gaje circostanze, e una innocente purissima voluttà si spande per tutta l'anima. Il Signor Abate Bertóla, che qualora scrive della campagna, ha uno stile che è più bello della più bella primavera, ritornato alla sua graziosa Arimini, tuttochè avesse la fantasia dipinta dagl'incantesimi di Posilipo, e di Mergellina, gliene parve con ragione tanto bene, che certa sua descrizione crea un sensibile e blando commovimento nel lettore. Parlando di un fiumicello che si chiama Amarano dice che andò ricercando da capo a fondo le ripe, e i campi vicini, riconoscendo e segnando a dito le siepi, gli albori, presso a' quali aveva inseguito tante volte le farfalle; v'aveva seduto ascoltando la melodia de'rosignuo-

signuoli. Un antiquario non vedrebbe con maggior trasporto gli avanzi di Palmira. Volle rigustare le acque dell' A-marano (che per lui furono più dolci che quelle d'Ippocrene, perchè in quel giorno cantò dei versi beati): volle osservare una dozzina de' suoi sassetti: volle sedere, alzarsi, spiar di nuovo, e tornar a sedere or sulla più erbosa, or sulla più scoscesa delle sue ripe. Osservo appresso che dove si possiede la roba sua non si manca di avvisare qualche bellezza. Li signori, che possedono dei poderi in terreni sfioriti e squallidi, se ne traggono spezialmente gran-de utilità, appoco appoco in essi riconoscono ancora qualche amenità. Nella vita di Cicerone facondamente scritta in versi dal chiarissimo Signor Passeroni milanese ha la seguente sentenza. Noi siamo usi di dire celebrando le nostre ville, il dolce zefiro, il dolce colle, il dolce ruscello, il dolce pratello: ed a me (così, se mal non mi si ricorda, finisce la ottava)

Éd a me par che dolce cosa sia Il poter dire questa villa è mia.

In questa universal affezione verso il suolo natale adoro un tratto della Provvidenza governatrice del mondo. Non lo negherò che la scarsezza delle idee, che il breve numero delle necessità primitive, che l'abitudine sino dalla fanciullezza, che l'esempio de' maggiori, che la pusillanimità, la quale non intraprende nulla, ché l'induramento, il quale soffre tutto, ritengono i pastori nelle loro rupi, i bifolchi nelle loro capanne, i pescatori nelle loro paludi: ma credo insieme di più che fra le altre cose tutte possa dentro dei loro cuori l'inesplicabile inchinamento verso il nido nativo. E questo è appunto divino consiglio; poichè altrimenti sciami di miserissimi popoli costernati dal bisogno, stimolati dal disagio, animati dall' esempio, allettati dalla novità gitterebbonsi densamente e sfrenatamente sui nostri culti campi, e sulle culte nostre borgate a saccheggiare le nostre vigne, ed i nostri oliveti, e a inondare le nostre piazze, ed i nostri portici-Non può essere che infuso dall'autore della natura. I popoli quasi senza sole viventi per lunghi mesi fra le buche dei ghiacci, e delle nevi pure amano i loro nebbiosi crepuscoli, quasi fossero sempre vaghissime aurore, ed i loro borea smaniosi, quasi fossero zefiri dilicati. Nella storia stampata in Lon-E 4

dra del 1779. intorno alle nazioni componenti l'Impero Russiano dicesi che i Lapponi di là del golfo della Bosnia pregiano, ed amano il loro suolo in-credibilmente, benchè si vivano in una eterna stemperatura di clima sudici, giallastri, affumicati entro a caver-nosi recettacoli. Ellis inglese nota che gli Americani della Baja di Hudson sono ghiottissimi dei loro tristi cibi, e delle loro triste bevande. Uno di essi mantenuto nelle fattorie inglesi, e che aveva per molto tempo mangiato e bevuto alla lor foggia vedendo da unmarinajo europeo sventrarsi un vitel-mari-no, gittossi bramoso colle fauci aperte sopra l'olio che ne usciva in abbondanza, e raccogliendone quanto ne po-tè con ambe le mani concave, e di-guazzando il muso entro all' untuosa brodaglia, sclamò con grande traspor-to: ah ch' io amo la mia cara Patria, dove mi riempieva a talento il ventre di questa delizia. Gli Eschimiesi sono una nazione maltrattata dalla natura, cui il sole stesso, che è per tutti gio-condo, divien funesto, e non li rimira che obbliquamente, e gli accieca col riverbero de' suoi raggi dal ghiaccio dopo una notte di sei mesi, ed i lun-

ghi fecciosi nebbioni del mare: eppure sono appassionatissimi verso il lor paese (a). I viaggiatori ci raccontano si-mili amori de' Groelandesi, e de' Samojedi: ed Horebows attesta che gli stessi Irlandesi non solamente amano la loro terra, ma che patiscono la malattia del paese, cioè che lontani da essa patiscono dolore di esserne lontani. Ma a che citare esempi tanto stranieri, e gir cercandoli sino sotto al polo; quando è tanto notabile il fenomeno dei nostri Svizzeri? E' celebre certa malattia svizzera con voce nazionale detta Heimweh, e dagli scrittori medici segnata ancora con tre diversi vocaboli greci, la qual malattia è prodotta da una tristezza intima di esser lontani dalla cara Patria, e da una brama violenta di rivederla. Consunti da questo acre desiderio impallidiscono, dimagrano, delirano, muojono. Narra l'Oefero che nelle guernigioni svizzere al servigio del Re di Francia era divietato un cotal fischiare colle labbra, o cogli strumenti, e un cotal mormorar colla voce certe cantilene, che lo zuffolare, e lo cantellare

<sup>(</sup>a) Raynal tomo XVI. cap. 6.

lare imitassero de' pastori di Elvezia; poichè, raccendendosi nei cuori di que' montanari soldati l'amore de loro sassi, e delle loro vallate, ammalavano, e per acute emicranie, e per lente feb-bri languendo, venivano meno. Sieno pur belli quei burroni, e quelle valli, e quei pascoli, e quelle vedute, e quei geli, e quelle nevi, quanto vuole Hal-ler nel suo poema, non sarà mai age-vole ad intendersi tanto innamoramenvoie au intendersi tanto innamoramento verso delle montagne. E perchè gli Svizzeri soli, e non gli altri abitatori dei monti del mondo saranno suggettì a tal passione, ed infermità? Potrebbe forse dirsi che pochi discendono daluoghi sì eccelsi; perchè ivi stanno monti, e non già deserti ma abitati, li quali secondo le osservazion de' barometri si alzano pota la Schauggera paggetti. si alzano, nota lo Scheuzzero, sopra il livello del mare fino ad otto mila piedi. Appresso potrebbe dirsi che di nessun'altra nazione ne discendono tanti in sì numerose frotte quanti sono gli Svizzeri, che vanno al soldo di Potenze straniere in regioni dalle proprie diversis-sime: ed in tali regioni sono attruppati insieme, e vivono giusta loro usi nati-vi; quindi è che la lor fantasia è del continuo percossa da oggetti che loro

ricordano la Patria. Ma io ne lascio l' esame ai Tronchin, ed ai Tissot, e ai valorosi loro successori. Sembra che non sia a dubitarsi che questo è un affare di meccanismo, e di aria; perchè infatti sono esposti a infermare di malinconia più quegli Svizzeri che abbandonano le alte cime, che quelli che movono dalle falde delle montagne. E se questo è un affare fisico, ogni altro fisico patriotismo lo rassomiglierà in parte, e sarà genio, ma non virtù. Chi sente questa fisica affezione di amore la segua, e la secondi, che soavissima a lui la desidero: ma non tragga innanzi per ciò solamente qual virtuoso. Proco-pio racconta, che Abgaro guadagnò in Roma l'amicizia di Augusto per modo che non volesse lasciarlo ritornare in Edessa. Quel Signor Tetrarca scatenò un giorno varie siere sotto gli occhi di Augusto, e concesse ad esse la libertà di gire a lor grado colà dove lor me-glio piacesse. Ciascuna fiera s'incam-minò a quella volta che conduceva al suo antro nativo. Inchino a credere che questa narrazion di Procopio sia una favola: ma la favola significa che, se il Patriotismo fisico bastasse a rendere virtuoso un cittadino, i leoni ed i leopar1

di di Augusto sarebbero stati virtuosissimi. Certa cosa è che le bestie amano
comunemente anch' esse la Patria. Nel
regno di Bambuc si ritrovano delle scimie bianche ( non è a maravigliar del
colore, perchè in Bambuc i colombison verdi), e quelle scimie si disgustano tanto in cangiar paese che muojono di dolore: onde non si sono mai
potute trasportare neppure sino al Forte-Luigi. I passaggi degli uccelli da
remote regioni hanno delle cause particolari che sono ai naturalisti ancora
mal note. Per altro le rondini nella
necessità di cambiar paese grate, e fedeli non cambian ostello.

Patriotismo avaro . Ma incominciamo la serie dei Patriotismi viziosi. Ed in prima ci si rappresenta un Patriotismo avaro. Il Signor Mercier nel suo Tableau de Paris dice che gli spazzacammini di Parigi sono pressochè tutti savojardi, i quali vivono a Parigi stentatamente per la cupidigia di recare alla lor Patria dopo qualche tempo un gruppetto di monete. Questa non l'appellerei avarizia, ma provvidenza savia per poter poi un giorno andare a casa, lavarsi il muso dalla filiggine, e consolare le lor famiglie, e godersi le loro rupi. Io stimo più

più quegli alpigiani che ritornano colle bolge in ispalla, che i milionari, li quali ritornan dall'Indie coi fasci delle verghe d'oro, e di argento. Ma qui, parlando amplamente di patrie, e di nazioni, considero quell'avarizia pomposa e magnifica, la qual collegata col-la superbia non riposa mai dall' inquieta cupidità di amplificare i confini del dominio. La gloriosa rapina delle con-quiste è un falso amor della Patria, per cui dicesi di combattere. Questa fu l' insania militare, che infiammò Nino, e Alessandro, e turbò l' Asia: questa che sedusse gli Ateniesi, e turbò la Grecia: questa che gonfiò i Romani, e turbò il mondo. Condilliac facendo il carattere dei Romani dice che si trovarono tutto a un tratto cittadini; e che il ladroneccio, il quale gli aveva arma-ti, prese il nome di amor della Patria, allorchè ebbero qualche cosa da perde-re. Di Nino abbiamo da Giustino compilatore di Trogo Pompeo (a) che innan-

<sup>(</sup>a) Fines Imperii tueri magis quam proferre mos erat: intra suam cuique patriam regna finiebantur. Primus omnium Ninus Rex Assyriorum veterem, & quasi avitum gentibus.

nanzi a lui si usava anzi difendere i confini dell'Imperio che dilatarli; e che ciascun popolo racchiudeva il suo regno entro ai muri della sua Patria. Di Alessandro scrive Seneca (a), che fu un ladro illustre sino dalla puerizia, il distruggitor delle genti, la pernizie ad un tempo degli inimici, e degli amici, che riputò, il sommo bene consistere nello spaventare tutti gli altri mortali, dimenticandosi di avvisare, che non solamente i più feroci, ma eziandio i più ignavi animali possono farsi temere col loro tristo veleno. Nella testa di Alessandro della Galleria di Fiorenza maravigliosamente scolpita v'è anche scul-

to

(a) At bic a pueritia latro gentiamque vastator tam bostium pernicies quam amicorum, qui summum bonum duceret terrori esse cunstis mortalibus; oblitus non ferocissima tantum, sed ignavissima queque animalia timeri ob virus

malum. Sen. de benef. lib. 1. cap. 13.

morem nova imperii cupiditate mutavit. Hic primus intulit bella finitimis, & rudes adbuc ad resistendum populos ad terminos perdomuit... Ninus magnitudinem quesitæ dominationis continua possessione firmavit. Domitis igitur proximis cum accessione fortior ad alios transiret, & proxima queque vistoria instrumentum sequentis esset, totius Orientis populos subegit. Justinus Lib. IV. cap. 6.

to vivamente un dolore. Havvi chi estima che le ferite ricevute a Oxydrace rendano la faccia dolente e svenuta. Altri conghiettura significarsi da quel viso tristezza per avere Alessandro ucciso il suo fedele amico Clito. L' Addisson porta opinione che sospiri, e si affligga per non avere altri mondi da conquistare. Che Alessandro giunto alla famosa tomba piangesse per non avere ottenuto un cantore delle sue imprese pari al cantore di Achille, lo campatisco: ma che sospirasse per non aver altri mondi da conquistare, se egli piange, io rido. Soleva il grande Alessandro, come narrano i suoi storici, ubbriacarsi non di rado: e siccome gli ubbriachi veggono talvolta più soli, e più lune, così egli non coll'armi, ma colle tazze in mano poteva veder più mondi, e conquistarli, e restar consolato.

Latranzio nelle sue Instituzioni (a):

<sup>(</sup>a) Sublata hominum concordia virtus nibil est omnino; quæ enim sunt Patriæ commoda, nisi alterius civitatis, aut gentis incommoda? Id est fines propagare aliis violenter ejectis, augere imperium, vectigalia facere majora, quæ omnia non utique virtutes, sed vix-

grida contro alle inquietudini ingiuste de' conquistatori. Tolta, dice egli, la concordia dagli uomini, è tolta ancor la virtù: che sono i comodi della Patria, se non se incomodi di altra città, o gente? Ciò è propagare i termini, cac-ciarne gli antichi abitatori, crescere la dominazione, ingrandire le proprie ga-belle: que omnia non utique virtutes, sed virtutum sunt eversiones. Ma da alcuno mi si opporrà: e non sarà sempre una lodata avarizia (se vuoi seguire usur-pando sì reo vocabolo) la grandigia, e la dovizia della Patria? Tu ti aggiri fra un cerchio di anguste idee infingarde: e il tuo sermone sa troppo, non che di togato, ma di monaco. Anch' io credo che non sarei stato valoroso soldato, nè ingegnoso capitano: ma ora io non braveggio nel campo, e seggo nello scrittojo cercando di dire il vero. Chi ama i cittadini, e disama gli

tutum sunt eversiones. In primis enim tollitur humanæ societatis conjunctio, tollitur alieni abstinentia, tollitur denique justitia, quæ dissidium generis humani ferre non potest; & ubicumque arma fulserint, binc etiam fugari, & exterminare necesse est. Divin. Inst. lib. VI. cap. 6.

gli esteri, insegnava (a) Cicerone ( di cui la morale pareva buona anche a Bayle), viene a dirimere, quanto è da se, la comune società del gener e umano. E Lattanzio dopo avere cita to questo passo soggiunge: (b) imperciocchè come può essere giusto colui che nuoce, che odia, che spoglia, che uccide? Le quali cose tutte fanno tutti coloro, che senz'altra ragione si argomentano conquistando di giovare alla Patria. Non sono tanto zelante di pace che ignori darsì circostanze, nelle quali sia concesso dal giure della natura, e da quello delle genti il diritto delle conquiste. Nulla di manco, se fossi costretto dire la mia sentenza sull'imprendere guerra che fosse del genere delle Lodi del-conquistatrici, parlando nel cospetto di qualunque Re visibile, e più in quello

- -

(b) Nam quomodo potest justus esse qui no-cet, qui odit, qui spoliat, qui occidit? qua omnia faciunt qui Patriæ prodesse nituntur.

Ibidem .

<sup>(</sup>a) Qui autem civium rationem dicunt babendam, externorum negant, dirimunt bi communem humani generis societatem: qua sublata, beneficentia, liberalitas, bonitas, justitia funditas tollitur. Cic. de officiis lib. III. cap. 6.

di Dio invisibile sarei un approvatore difficile. Io non intendo qui di voler disputare de' casi particolari, quando sia l'equità, e quando la iniquità di un conquisto guerresco. Oltre ai tomiponderosi dei Pubblicisti un ingegnoso e cultissimo libro non molti anni fa ne stampò il Reverendissimo P. Abate Bonafede uomo dottissimo, e scrittore prestantissimo, il quale segue dandoci e-sempj come felicemente si possa trasportare nella vulgar nostra lingua la urbanità ottima dei tempi aurei del Lazio. Ben protesto che un'intemperante voglia di conquistare giudico essere la maggior disgrazia che possa affliggere un popolo; e che certi vittoriosi celebrati quai semidei a me non sembrano che incomodi e che flagelli della terra. Che incomodi e che flagelli della terra. Qualche volta mi si è svegliata la immaginazione di essere in un gabinetto politico, dove si deliberasse sul fare una guerra, o non farla: e mi venne talento di stendere una di quelle concioni che per esercizio di eloquenza distende Tito Livio, e simile, quanto alla forma, a quelle che tanti storici mettono in bocca a tanti capitani nell'atto di attaccare la pugna. Veramente perchè la mia voce fosse autorevole, con-

converrebbe che io avessi professata anzi la spada che la cherica; ma finalmente la mia voce sarebbe almeno pervenuta alle orecchie di pochi taciturni consiglieri sedenti in un cerchio, quando quella dei Generali non può esser intesa da un esercito tumultuoso, ancor supponendo che i supremi comandanti non sofferissero mai nelle ore innanzi del dare le battaglie nè la infreddatura nè la raucedine. Un giorno infra gli altri che apparecchiava la materia della mia parlata non solamente contro alla inutilità di certi allori nel genere delle conquiste, ma contro alla calamità nel genere di ogni guerra, diceva fra me stesso. I Re di questo secolo, in cui viviamo, sono umani e pietosi, e però una mia considerazione mi varrà presso di essi, se osserverò che in ogni monarchia, in ogni principato oggi si a-prono spedali, si provvedono macchi-ne, si lavorano ordigni ed argomenti novelli e ingegnosi, onde acconciar os-sa, e rimarginar ferite, e si alzano cattedre di chirurgia, e si stipendian dot-tori nelle Università, e si addestrano giovani ne' teatri anatomici, si distribuiscono premi nelle mediche accademie per ristorare la Umanità piagata: ep-

eppure si uccidon più uomini in due ore di zussa, che non si guariscono in trent' anni di cura, essendo più presti assai a nuocere i fucili dei granatieri, che a giovare i serri dei chirurghi. Un' altra osservazione mi si osserva opportuna a farsi, cioè che dopo tante stragi neppur si ottengono quelle terre che si vorrebbono, e che per pure ottenerle si abbeverano di sangue. L'anno 1757. si sono date sopra cento leghe in circa di terreno incirca nove grandi battaglie, in ciascuna delle quali è morta più gente che in ciascuna delle famose giornate d'Issus, di Arbelle, di Zama, di Farsalia, di Filippi, di Azio ecc. Mirabile cosa è che dopo tante stragi per forza di esse le Potenze belligeranti non abbiano nè perduto, nè guadagna-to un pollice di terreno. Mentre simili meditazioni ravvolgeva nella mia mente, nel fervore de' miei pensieri, pie-gava l'apostrofe sino al solio, ed osse-quioso diceva. Principi voi forse sarete l'ammirazion de' lontani, che faranno del racconto delle vostre battaglie, e delle vostre marce il trastullo de' loro ozj, e la gara de'loro genj: ma sarete l'afflizione de' vostri sudditi, che gemeranno sotto ai tributi, e che vedranno spospopolarsi le proprie città, e le proprie campagne. Che se qualche nazione per qualche tempo illusa esalta certi combattenti, e li chiama eroi, basta che Dio a punire un tal popolo esaudisca nella sua collera i voti di esso. E' ben vero che appresso io entrava in me stesso, e parendomi un ardire l'elevar-mi tanto alto colle parole, mi raccoglieva nel mio nulla, e taceva. Intanto che accadde! Alle mie mani pervenne il libro del celebre Signor Necker, in cui lessi una tal parlata per me imma-ginaria, da lui eloquentemente eseguita, anzi stampata. Sia pur benedetto quel Monarca grandissimo della Francia pieno in giovine età di sapienza e di religione, il quale ha saputo vincere, ed insieme frenare le sue vittorie, e dopo aver fatta la guerra amar la pace per modo da essere col suo saggio e giusto provvedimento il consigliere di pace più volte presso a più estere gen-ti, che in più lingue coll'ulivo in mano debbon cantargli ringraziamento.

(a) Sire, la guerra è una sorgente di F 3

Parlata del Necker al

<sup>(</sup>a) De l'administration des Finances de la France par M. Necker Tome III. chapitre XXXIV. de la guerre pag. 419.

Re di Francia in raccomandazione della pace.

tanti mali, ed un flagello sì tremendo che un Principe sensibile, ed illuminato non debbe mai intraprenderla senza li motivi più evidenti di giustizia: ed appartiene al più grande Monarea dell' Universo dar l'esempio di questa morale dei Re, la quale assicura la felicità degli uomini, ed il riposo dei popoli. Non cedete punto, o Sire, nè a vane inquietudini, nè a speranze confuse. Ah! e che voi mai potete temere, e che può mai eccitare la vostra gelosia? Voi comandate a ventisei milioni d'uomini: e la Provvidenza ha fatto del vostro Impero una terra di benedizione, moltiplicando le produzioni di tutte le spezie. Il vostro Reame accoglie nel suo seno tanta ricchezza di denari, quanta tutta l'altra Europa insieme. Voi godete entrate immense, delle quali una di-stribuzione saggia può mettervi in istato di mantenere costantemente delle flotte e delle armate capaci d'infrenare le nazioni invidiose della vostra potenza. La guerra, che vi è consigliata, vi costerà forse ottocento o novecento milioni: e qualora eziandio che la vittoria seguisse per tutto le vostre armi, voi consecrereste alla morte, o a patimenti crudeli un sì grande numero de' vostri sudditi, che se alcuno leggendo nell'ayvenire, ve ne presentasse la li-

lista in questo istante, voi dareste addietro per orrore. Questo non è tutto ancora. I vostri popoli, che respirano appena, voi vi apparecchiate a gravarli di novelle imposte, ed insieme a rallentare l'azion del commercio, e delle manifatture preziose sorgenti del travaglio, e della fortuna: e per procurarvi dei soldati in terra, e in mare si leveranno dal mezzo delle campagne i coltivatori, e si priveranno forse cento mila famiglie delle mani che lor somministrano il pane. Frattanto dopo i più magnifici avventurosi successi alla fine di tante fatiche e di tanti affanni che otter-rete voi mai? Forse un alleato passeggiero, una riconoscenza incerta, un'isola di più lontana due mila leghe dalla vostra nazione, ed alcuni nuovi sudditi locati in un altro emispero? Ah! che più belle conquiste vi attendono. Piegate il guardo all'interne contrade del vostro regno, e mirate le vie, ed i canali che ancora gli mancano; e questi stagni infetti che si vorrebbono diseccare, e queste deserte lande, di cui la opportunità del primo soccorso offerto determinerebbe l'asciugamento e il disgombramento: mirate quella por-zione dei vostri popoli, che la diminuzion dei tributi sveglierebbe a novelle intraprese: mirate particolarmente quella classe di · F 4 po-

poveri che ha bisogno di un sollievo per resistere alla mestissima angoscia della sua condizione. Frattanto per ottener coll' ef-fetto tanti beni basterebbe forse una tenue porzione dei capitali che spenderete nella guerra, a cui siete esortato. I numerosi abitanti dei vostri vasti regni non sono sufficienti al vostro amore, e, se è per-messo di dirlo, all'estensione del bene che un solo uomo è capace di fare? Ma se voi bramate acquistare de nuovi sudditi, voi gli avrete senza effusione di sangue, e senza dare delle battaglie; imperciocchè essi nasceranno da tutte le parti per li mezzi benefici, che sono nelle vostre mani. Un buon governo moltiplica gli uo-mini, come la rugiada del mattino sviluppa in primavera i germi delle piante. Così dunque avanti di cercare oltra mare novelli sudditi che vi sono ancora sconosciuti, considerate che per ottenerli voi forse incontrate il pericolo di perdere un maggior numero di quelli che voi amate, e che vi amano, di quelli de' quali avete provata la fedeltà, di quelli che hanno già posta sotto alla vostra tutela la loro felicità. Qual motivo personale può dunque determinarvi alla guerra? E' lo splendore de' buoni successi che sperate? E' il desiderio di più gran nome nella memoria de'. PQ=

posteri? Ma dunque non resta altro adito alla gloria che per la spada, e per lo sterminio? E non è gloria quella di un Monarca che sparge da ogni lato i comodi, e la letizia? Tito non regnò che tre anni: ed il suo nome portato da secolo in secolo dall'amore delle nazioni ancora a nostri giorni s' innesta a tutti gli elogj che si fanno ai Principi.

Non dubitate punto, o Sire, una sag-gia amministrazione varrà per voi meglio che la politica più trascendente; e se voi unirete a tante forze la signoria che dona sopra tutte le genti un carattere chiarissimo di giustizia, e di moderazione, voi godrete ad un tempo medesimo della più alta gloria, e della più formidabil potenza. Ah! date al mondo questo magnifico spettacolo: e se si vogliono degli archi trionfali, mostratevi allora nelle vostre province; e preceduto dai vostri beneficj comparite in mezzo ai gridi di benedizione, ed alle acclamazioni imperuose di una nazione sensibile, e mercè del suo Monarca felice.

Torno a favellare io stesso, e dico. Un regno notabile non può starsi lunga stagione senza guerra: ma vorrei che le sue guerre fossero come le guerre di Roma sotto al regno di Numa Pompilio. Il regno del religioso Numa durò secondo Tito Livio, e Plutarco quaranta tre anni, secondo Eusebio, e Cassiodorio quarantuno, tempo quieto e securo, in cui tuttavia ebbe incremento la Romana potenza. Agostino versatissimo nelle (a) vicende di Roma quanto un vecchio consolare nota che se guerra a quei giorni d'oro insorgeva, non era aviditas adipiscenda laudis humana, sed necessitas tuenda salutis, & libertatis. Indi degeneraron le età, come cantò ancora Virgilio:

Deterior donec paulatim ac decolor

atas,

Et belli rabies, & amor successit habendi.

Occupò il petto di Roma cupido profunda imperii, & divitiarum, come energicamente si spiegò Mitridate in una lettera ad Arsace Fraate Re de' Parti conservataci da Sallustio. Pareva a S. Agostino più desiderabile la condizione

di

<sup>(</sup>a) An optandum fuerit, quod tanta bellorum rabie Romanorum augeretur imperium, cum eo studio, quod sub Numa auctum est, & quietum esse potuisset, & tutum? De Civ. Dei -lib. III, cap. 19.

di un dominio mediocre e tranquillo, che di un vastissimo e turbulento. Il dominio mediocre, di cui la sanità si è vegeta e prosperosa, meglio si può conservare per le paterne cure del suo padron reggitore. Non è meglio, dice egli, (a) essere un nomo di piccola statura sano, che un gigante di strana al-titudine malato? Felici gli uomini, se conoscessero in tutte le condizioni il bene della sufficienza! Felici gli uomini, se ignorassero moltiplicare i Ioro bisogni, moltiplicando i lor desiderj! E felici gli uomini Re, se per quanto amino la Patria, la nazione, il solio, la gloria, sapessero astenersi dall'immensa cupidezza dell'avere! La Signoria Romana crollò sotto al suo peso, e si sfasciò sotto alla sua grandezza. Non posso a meno di non copiare il tratto di un romanzo pieno di etica eccellente. Nel libro diciannovesimo del Telemaco favoleggiasi che quelli di Arpos nella Puglia Dau-

ne4

<sup>(</sup>a) Nonne in corporibus hominum satius est modicam staturam cum sanitate habere, quam ad molem aliquam giganteam perpetuis affishionibus pervenire? Nec, cum perveneris, requiescere, sed quanto grandioribus membris, tante majoribus agitari malis? Ibide m.

nese, de'quali la capitale si nominava Agirippa, offersero il loro governo a Telemaco; e per allettarnelo all'accettazione dissero che le loro terre davano due volte l'anno frumento, uva, ed olive; onde dicevano poi ( ma fra se, cred'io, per creanza) che tanta letizia, e fecondità di suolo potevano bene fargli obbliare la sassosa Itaca, e la selvosa Zacinto. Monsignor Fenelon autore di quel romanzo mette in bocca a Telemaco la seguente risposta. Io non sono tocco nè da ricchezze, nè da delizie. Che importa possedere una più grande estensione di terra, e di comandare ad un' più gran numero di uomini? Più imbarazzo, meno libertà. La vita è pur troppo calamitosa senza aggiungerle la pena di go-vernare gli altri uomini indocili inquieti in-giusti fallaci ingrati. Quando si ama di essere il padrone degli uomini per amor pro-prio, non riguardando che la propria autorità, ed il proprio piacere, e la propria glo-ria, o si è un empio, o si è un tiranno, o si è il flagello del genere umano. Quando al contrario non si vuol governare che secondo le vere regole, avendo in mira il solo vero bene de sudditi, si è piuttosto il loro tutore che il lor padrone. Si ritrova del travaglio infinito: nè si ha più voglia di

di stender più oltre la propria autorità. Il pastore che non mangia le pecore, e le difende dai lupi, esponendo ancor la sua vita, che veglia il di, e la notte per condurle a dei buoni pascoli, non ha desiderio di crescere i suoi montoni, nè di torre quelli del suo vicino; perchè ciò non farebbe che aumentar le sue cure. In tal modo un saggio e dotto Vescovo istruiva a regnare un discendente di Luigi il Grande, il quale alla morte si pentì di aver desiderate troppe conquiste, e date troppe battaglie. Ho troppo amata la guerra: furono voci che uscirono dalle labbra moribonde di Luigi il Grande.

Rientro alla mia trattazione, perchè rismo odo chi mi chiama, e chi mi rinfaccia entusiache non lodi io que' magnanimi, li quali per la Patria prodighi delle lor ani-me furono vittime alla sua salute. Certo che alcune furono anime veracemente forti: ma alcune altre, e quelle forse, di cui più romoreggia la storia, furono anime veracemente fanatiche. Per assalire le imprese difficili e magne è necessario in tutte le cose qualche entusiasmo, se per entusiasmo s' intenda fervore d' immagini, vibramento di spiriti, elevamento di pensieri, speranza di approvazioni. Ma certo patrio-

tico entusiasmo annebbiando tutto il lume della ragione può divenire furore. Orazio ammazzò sua sorella moglie di un Curiazio Albano non d'altro rea che di spargere qualche lacri-ma sul marito ucciso. Questo tributo del pianto degno della maritale sua fe-de era un delitto, onde un fratello dovesse trapassarle il petto col ferro? Scu-serò Orazio come un soldato ebbro di gloria, ma non lo commenderò come un cittadino amante di equità. Si alza-no statue a Scevola, perchè tentò pu-gnalar Porsena con insidia. Io sotto a tale statua non inciderò altra inscrizio-ne che questa: A Muzio Scevola assassino di un Re. Bruto condanna alla morte un figlio. Marco Tullio ch' era uomo di equo giudizio, e di cuor buono, se Bruto, dice, lo condannò senza ragione, io non vorrei essere stato figliodi Bruto padre importuno e crudele. Ma: forse Bruto aveva i suoi motivi da condannarlo per confermare la disciplina militare, e la nuova libertà vacillante cacciatine i Re. Sia così: ma per me fu un barbarico entusiasmo il non discendere dal tribunale dopo aver data la sentenza di morte, e tener il volto immutato, ed il guardo fiso nel figlio,

sinchè cadde sotto alla scure dei carnefici littori. Sessanta congiurati scannano Cesare inerme, ed omai divenuto forse necessario a Roma corrotta, la quale doveva incominciare a servire, perchè non sapeva più comandare. Il caporione della trama sanguinaria era stato colmo di benefizi da Giulio Cesare: pure fu esaltato per l'amore suo verso la Patria, e detto con enfasi tramandata in venerazione ai secoli vegnenti l'ultimo de' Romani. Pausania spartano fu convinto di ribellione. Per cacciare lui abbracciante gli altari, ed i suoi insieme dall'asilo di Pallade si accesero dei fuochi sopra le are; ed in fine gli Efori ordinarono, che si turassero con muro le porte del tempio. La madre di Pausania si affrettò di recare la prima pietra. Doveva la madre di Pausania esecrare il delitto del figliuolo; ma quella vecchia doveva insieme chiudersi in casa, e gemere in secreto. Cirsilo voleva una volta persuadere agli Ateniesi di arrendersi ai Persiani. Dava un cattivo consiglio: ma bastava non seguirlo, e tenerlo per nomo sospetto, e perchè lapidarlo? e molto più perchè le pazze femine con rombazzo andarono a lapidare anche la povera moglie probahil.

bilmente innocentissima? Pericle perduti due figli tenne concione di eloquen-za. Se le circostanze esigevano quel parlamento, io non gli serro la bigoncia, anzi gli porgo la destra a montar-la: ma perchè prodursi con festiva corona sulle tempie alla vista di tutto il popolo? Poteva predicare ancora senza corona. L'odio della monarchia formava in Grecia quella che poteva appel-larsi la Costituzione; ed il Macedone Fi-lippo dovette nasconderle il suo potere sotto al nome di amico e di protettore. L'odio alla monarchia era dopo i Tarquinj la educazione di Roma, la quale impallidiva e tremava sotto agli arbi-tri eziandio crudeli di un Dittatore, contenta che non fosse appellato Re. Noi non siamo occupati la mente da siffatti pregiudizi, e riveriamo quell'autorità legittima di governamento, qual esso sia, sotto a cui ci siamo incontrati di vivere. Quindi è che ho veduto intradatti culla accesa para chi Provi trodotti sulla scena parecchi Bruti, cioè fatti simili a quel del vecchio Bruto, tratti dalle storie, senza verun commo-vimento dell' udienza. Ai nostri giorni un padre per amor della Patria non uc-ciderebbe i figliuoli, ma li chiuderebbe in un castello con buone guardie. Per-

chè un morto in palco faccia impressione, bisogna che desti la compassione: e la compassione non si desterà mai, qualora lo spettatore sia persuaso che quelle orribilità si facciano per elezione puramente volontaria, e che si potrebbono ommettere, per altre guise provvedendosi all'affare, di cui si tratta. Sembrerà forse strano a qualche scrittor di tragedie, il quale commette spesso omicidi teatrali, e rappresenta suicidi, che gli uditori non piangano, anzi sbadiglino. Ma, o caro Signore, io gli direi, voi potete maneggiare i cadaveri come il divino Sakespear, voi potete ammazzar tanti, onde non resti che il suggeritore da poterne recar l' avviso all'udienza, come nel Ruzwanschad, voi non otterrete nulla dal cuore dei vostri tragici ascoltatori, se non li preparate con tenere ed artificiose circostanze, onde quelle scelleragini, o quelle magnanimitadi non pajano capricej del poeta, e giuochi del teatro. Qual dolore sentirò mai, se una eroina viene in palco a bere il veleno, come berebbe il cioccolate in camera? Tal non era la miseranda situazione di Sofonisba.

Ma che vaneggio io mai! Presumo for-

Patriotismo fraudolento.

forse entrar alle officine dei retori, quando uscir non deggio dalle palestre de' filosofi? Il Patriotismo che segue a considerarsi è il Patriotismo fraudolento. Gli stratagemmi della guerra, de' quali parla copiosamente il Grozio, possono esser leciti: ma per amor della Patria non si ha mai ad aver ricorso nè alla bugia, nè all'inganno veramente tale. Eppure sono le storie piene di patti rotti, di promesse tradite, di fedi violate, di querele perpetue e scambievoli di popoli, e popoli per tal bruttura. Non verrò raccogliendo dalle preterite azioni le carte da intitolarsi Memorie delle frodi, perchè sarebbe il più lungo corpo di storie che si sia mai scrit-to. Son pago di stabilire la massima giusta, giacchè su tal proposito si spac-cia dottrina falsa. Aristippo per confessione degli enciclopedisti insegnava che era bello commettere un delitto per a-mor della Patria. Il dogma di Aristippo si è frescamente rinnovellato dall' autore del Sistema Sociale. (a) Chi mentisce, dice egli, ed inganna altrui per

<sup>(</sup>a) Système Social Part. I. chap. II. pag. 2.

per salvar la sua Patria, o i suoi parenti, o il suo amico, egli non può essere condannato che al tribunale di un pazzo. Ed ivi pure con più distinte parole si spiega così: Per la stessa ragione colui che a salvare la Patria impicgasse la perfidia, il tradimento, lo spergiuro, il veleno, il pugnale, sarebbe il cittadino più virtuoso. Aristide ebbe l'onore che si pigliasse dalla giustizia il suo soprannome: pure, dice Plutar-co (a), se quanto alle private cose era giusto, quanto alle pubbliche era ingiustissimo. Infatti un giorno che in Atene si deliberava grave negozio; e si sentiva dal popolo la coscienza di un giuramento falso, Ateniesi, sclamò, Ateniesi abbandonate sopra di me tutto lo spergiuro, e fate ciò che è utile alla Patria. Cicerone era di una Morale più onesta, come appare dal libro terzo degli Uffici (b). Il Secretario fiorentino amunziando che la Patria si vuol difen-

(b) De Officiis lib. III. cap. II.

<sup>(</sup>a) In universum bunc virum, ait Thephrastus, in rebus privatis, & erga cives summe justum, in Republica tamen multa ad tempora Patrice, quasi multa illa iniqua flagitasset, perpetrasse. Plutarchus in Aristid.

fendere o con gloria, o con ignomi-nia, e che in qualunque modo è ben difesa, porta l'esenipio dell'esercito Romano tolto in mezzo e stretto dai Sanniti che vollero metterlo sotto al giogo, e disarmarlo, e rimandarlo come imbelle a Roma. In quella acerbità d'inusitato vitupero i Consoli rimasero attoniti ed incerti. L. Lentulo consigliò altamente che per salvare la Patria nessun crudo partito era da ricusare. Il Macchiavello loda la sentenza di Lentulo, che l'esito anch'esso approvò, col dire che per salvarla nulla si doveva distinguere nè di laudabile, nè d'ignominioso; e coll'aggiungere appresso nè di giusto, nè d'ingiusto: la quale aggiunta è degna di lui, e del Duca Valentino (a). Discendendo ai tempi dei greci Imperatori nel lume della nostra stessa santa Religione trovo che qual-che storico accusa Anastasio di aver tenuta sentenza che per ragione di Stato non si era tenuto a guardare un giu-ramento dato. Non so se sia vera l'accusazione: ma forse potrà aver appresa la massima dai Manichei, li quali era-

no

<sup>(</sup>a) Macchiavelli de' Discorsi lib. III, c. 41.

no assai favoriti da sua madre. E poi Anastasio poteva dire ogni sproposito, egli che fece sempre il divoto, e non fu mai cristiano. Eutichiano di setta voleva farla da teologo, e da bello spirito; e si arrogava che gli sarebbe bastato l'animo e l'ingegno da ripulir l'evangelio. Lasciamo costui nella sua inquieta Costantinopoli tra le fazioni del circo a chieder senza porpora, e senza corona singhiozzando perdono al popolo dei suoi mal protetti cocchieri. E ciò basti aver accennato del Patriotismo vizioso che si esercita colle frodi e cogl' inganni per benevolenza alla propria Patria. Passo a un Patriotismo crudele.

Non si aspetti il lettore che m'abbandoni alle descrizioni luttuose del sangue sparso da tante genti, perchè il proprio paese prevalga sopra gli altri, e li signoreggi. Questo è un luogo comune che trascuro, e lo lascio ai giovani declamatori della scuola. Neppure starò spargendo lagrime sopra tanta porzione di stirpe umana che si consuma per arricchire un pubblico erario nelle miniere, e nelle pesche. I soli merluzzi penitenziali quanti marinari non costano alla Umanità consunti dallo scorbuto, ed inghiotnità consunti dallo scorbuto, ed inghiottiti dal naufragio! Il recare certi esem-

pj di frodi non sarebbe stato senza pericolo, e certo stato sarebbe senza prudenza. Il recarne uno moderno, quale lo sceglierò, di crudeltà prodotta da un amore di Patria, il quale nel suo principio poteva essere onesto e lodevole. sarà senza offesa di alcuno, e potrà essere con utilità di molti. Non sarà tolto nè dai tempi di Attila, nè dai paesi di Culikam, ma dalla nostra Europa, e dal nostro secolo dolce ed umano. Il fatto racconterò quale il racconta Voltaire nella vita di Carlo XII. (a) Steinbock Generale Svezzese vinse ai 20. di decembre l'anno 1712. li Danesi, ed i Sassoni avanti di Altena. Il fiero Steinbock mandò intimando agli abitanti di Altena che si ritirassero co' loro effetti, perchè voleva abbruciar la città. Li Maestrati andarono a inginocchiarse-gli davanti, e gli esibirono cento mila scudi; il Generale ne dimandò dugento mila. Gli Altenesi chiesero tempo da mandare lor messi in Hamburgo, dove avevano corrispondenti, promettendo di sborsarli tutti nella mattina. L'ine-

SO-

<sup>(</sup>a) Histoire de Charles XII. Roi de Suède liv. Septième.

sorabile uomo rispose ch'era forza sborsarli tutti i dugento mila in quell' ora medesima, o che egli bruciava la città: e già ne' borghi erano gl' incendiari colle faci in mano. Ai 9. di gennajo 1713. in un freddo, di cui è celebre il rigore, cresciuto da un soffiamento fierissimo di tramontana dovettero gli Altenesi sloggiare da Altena. Fra gli urli, e le strida, e i gemiti, e i pianti nell'attruppamento, nell'urto, nella fretta, nella confusione uscirono della città vecchi, ragazzi, donzelle, storpi, infermi, malconcj di ogni maniera. O quanti Enea pii al par del trojano avran portati sulle loro spalle degli Anchisi dogliosi di aver troppo vissuto. Madri fresche moriron cadendo su quelle rive agghiacciate: ed altre morir si videro essi in seno i bambini gelando-si quasi il latte nell'atto di succhiarlo fuori delle mammelle. Dai rialti dei monti circostanti, cui dovevan inerpicarsi alternando i passi colle cadute, vedevano i miseri Altenesi, rimirandosi addietro i globi tetramente allumati che incenerivan gli alberghi nativi: ed udivano il rimbombo barbaro de' tamburi, che facevano festa a quell'incendio. Le fiamme si appiccarono alla mezza notte, e durarono vive sino alle dodici ore della mattina, dopo le quali non rimase che il luogo abbronzato e fumoso, dove Altena già era stata. Mentre la città si abbruciava, li fuorusciti raminghi si strascinarono alle porte di Hamburgo, e quivi supplicarono gemebondi e disperati che si aprissero le porte. Quelli di Hamburgo non vollero riceverli; nè si piegarono a quell' orrendo spettacolo: onde la maggior parte dei cittadini Altanesi sotto agli occhi degli Hamburghesi periron di freddo, di stento, e di dolore. Questa è la esposizione del fatto, la quale io non ho narrata per eccitare un atto di esecramento contro a Steinbock, ma per far una nota di ponderazione sopra gli Hamburghesi. Bisogna sapere, avvisa Voltaire, che per le cure del Re di Danimarca Altena aveva incominciato a nimarca Altena aveva incominciato a fiorir nel commercio non senza gelosia degli Hamburghesi vicini che ne temevano danno ai lor negozi. Credendo dunque utile alla lor Patria la perdita degli emuli lasciarongli atrocemente perire (a). O misero e deplorando effetto di

<sup>(</sup>a) Fu poi stampata un'apologia per gli Hamburghesi, li quali certo parevano averne

di un falseggiato Patriotismo che è il commercio! Troppo esso cupidamente voluto un popolo all'altro ne fa contenziosa rapina, e l'uno dalle mani dell'altro o insidiosamente se lo appropria, o violentemente lo strappa. In ogni lido, in ogni porto, in ogni confine, in ogni dogana per esploratori, per custodi, per satelliti, per pubblicani il commercio si arresta, si conturba, si sgomenta, s' impedisce: e mentre per una equabile social diffusione a tutto il globo dovrebbe essere un supplemento delle mancanze, un conforto de' bisogni, una participazione delle varie delizie sparse dalla natura nelle varie regioni, diviene troppo sovente un oggetto d'invidia, uno stimolo di avarizia, un fomento di rabbia, un'occasione di strafomento di rabbia, un' occasione di stra-ge che insanguina il mare, e la terra.

Che se il Patriotismo non è sempre crudele, spesso è ingiurioso: voglio dire tismo che dall'infanzia s'ingenera nel petto dei so.

pic-

bisogno. Il Signor Voltaire onestamente acconsentì che fosse una falsità la mala voce sparsa che quei di Hamburgo avessero denaro indotto il Generale Steinbock a essere un incendiario.

piccoli cittadini un disprezzo verso le cir-convicine città, o castella, che si repu-tano come rivali della contrada nativa. Una falsa stima, ed un falso amor del-la Patria, se non ardisce la ferita dello strazio, spesso non s'astiene dall'ama-rezza dell'insulto. L'Italia si è distinta in questo genere di villanie. Scossa che si fu in gran parte la dominazione de Federici invase le sue piccole Repubbliche un Patriotismo che non fu più nazionale, ma territoriale, e tralignò in una rissa perpetua. Nel 1249. (a) i Bolognesi per far onta a quei di Modena le gittarono con un argano dentro alle mura un asino per rinfacciarle dappocaggine e codardia, rimprovero che non meritarono mai i Modanesi. Duolmi che i cittadini di Bologna sieno stati così oltraggiosi. Forse essi impararono tal foggia di svillaneggiare dai Fiorentini che in quel secolo stesso diciassette anni prima usaronia contro di Siena. Parecchie delle ingiurie, che si leggono fatte scambievolmente dai Comuni di que' tempi, erano grossolane, ed

<sup>(</sup>a) Annali Bologn. presso il Muratori Dissert. XXVI.

ed alcune affatto indecenti, come le corse delle meretrici sotto agli occhi degl'inimici. Quella che fece tanti secoli prima un popolo italiano, quella mi sa di buon garbo, e mi sembra ingiuria di buon gusto. Racconta Tito Livio che Annibale (a) assediava Casalino; e che gli assediati seminarono sopra i terrazzi delle mura rape, e fagiuoli per significare ai Cartaginesi che confidavano di ben difendersi sino a mangiare quelle minestre mature. Ma nei secoli bassi dell'Italia, rotta in tante repubblichette e divisa fra tanti signorotti, la smania di soprastare l'una plebe all' altra si fu infinita. Azzuffavansi per cose da nulla; e se credeva un popolo di aver vinto, faceva galloria pazza, e si prendeva sull' emulo beffe più pazze. Una secchia ebbe il vanto di essere l'Elena di due città oggi cultissime. Narra il Villani, come Carmignano era suggetto a Pistoja; e perchè sulla rocca di Carmignano v' erano scolpite in marmo due braccia, che avevano le mani rivolte verso a Firenze, i Fiorentini incominciarono a sognare che le mani di quelle

<sup>(</sup>a) T. Liv. lib. XXIII.

le due braccia facesser le fiche a Fiorenza: e però diedero all'armi, ed intimarono formalmente la guerra ai Pistolesi. Pare impossibile che gli antenati di que' Milanesi che oggi sono tanto ospitali e cortesi, sieno stati verso gli altri Lombardi così altieri e molesti, che vennero in odio ai generosi Comaschi, ed agli altri vicini non senza colpa, siccome confessa l'ingenuo storico novello di Milano il chiarissimo e dottiscimo confessa l'ingenuo storico novello di Milano il chiarissimo e dottiscimo confessa l'incompania della confessa della simo cavaliere Signor Conte Pietro Ver-ri. Pagarono essi pur troppo il fio; per-chè all' urto dell' infinita oste tedesca non trovarono sostegno ed ajuto nelle alleanze italiane: e l'irato Federico Barbarossa pressochè tutta Milano demolì; e gli avanzati abitatori disperse in quattro borghi da due miglia lontani, dove dal 1162. sino al 1167. giacendo miseramente, si saranno portati quasi da naturale istinto sospinti a riveder tratto tratto gli ammucchiati sassi solitari della lare asse patarra. le loro case paterne. Oggi si esercitano gli odj pubblici con molte creanze: nè si tagliano alle femine le gonne, agli ambasciatori le barbe. Per altro se fra nostre città vicine eziandio in pace sieno a nostri giorni scoppiate somiglianti risse ingiuriose su ciò che furono, su ciò

ciò che sono, su ciò che tra poco saranno, posso dire di non saperlo; perchè in sì breve spazio di giorni che mi resta a vivere, e in tanta copia di cose, che mi resta a imparare, astengomi con sottile cura del tempo lontano dal perderlo colla lettura egualmente delle alterigie erudite che degli insulti eruditi. Le città della Grecia erano in continue contese di maggioranza: ed i Romani già divenuti i padroni di esse udendo frequenti ricorsi che facevano per ottenere decreti favorevoli, solevano scherzando dire malattie greche, malattie greche.

Ma, dimenticando tutte le amaritudi- rismo ni e tutte le acerbezze, a cui può in- vanagledurre il cuore umano un falso amore di Patria, se si abbandonasse alla vanità, esso benchè dolce, però sarebbe un amor virtuoso. La verità fa onore. Pindaro, e Plutarco nacquero in Beozia; ma essi erano i primi a confessare che i loro paesani avevano ingegno grossolano. Non erano così moderati gli Ateniesi. Piglia, o mio gentile lettore, piglia che te ne fo un dono, un tratto bellissimo di Platone; e perchè mi-gliore sia il dono, te lo offero tradotto non da me, ma dall'Abate Cesarotti.

Il tratto è nel Menesseno scritto da Platone colla più dilicata ironia a pungere i vanagloriosi Ateniesi. Sto per dire, o Menesseno, che sia una bellissima cosa Menesseno, che sia una bellissima cosa morire in guerra, perchè uno, benchè povero, acquista un sontuoso e magnifico funerale; poi vien lodato, benchè malvagio, e dappoco, da uomini sapienti; nè ciò accaso, ma con una sfoggiata diceria molto tempo innanzi apparecchiata. E questo da' lodatori si fa con tanto buon garbo che spargendo i morti delle lor lodi, e delle altrui, e fregiando il discorso con bellissima varietà di parole, lusingano gli animi nostri, esaltando non pure i morti, ma la nostra città con ogni sorte di lodi. Ci aggiungono anche tutti i nostri maggiori, quanti mai furono, e noi stessi che siamo vivi. Perciocchè, o Menesseno, io mi credo qualche cosa di grande, quanio mi credo qualche cosa di grande, quan-do vengo lodato: e perciò sono tuttora presente, ascolto, e mi delizio; poichè mi sembra tutto in un tratto di diventar più generoso, e più bello. E perchè sogliono essere ad ascoltare insieme con noi alcuni forestieri, io mi fo bello appresso di loro, perchè mi sembra che anch' essi restino colpiti così com' io, e che mostrino di
tener me, e la mia città per dappiù di quel che la tenevano per lo innanzi: nel-Ia.

la qual boria io ci resto per tre giorni, e talvolta più: tanto quel lavorato discorso e quella melodia instillatami nell' orecchio dall'oratore lo trattiene piacevolmente. Cosicchè appena dopo quattro o cinque giorni ritorno in me stesso, e ravviso in qual paese io mi sia; poiche tanto è l'artifizio de' nostri oratori, che sino a quel tempo parmi di abitare nell' Isole de' Beati. Sin qui Platone. Io nel libro della Probità Naturale mi adoperai di fare il ritratto di Atene: onde di poche linee, e di pochi colori sarò ora contento. La vanità di quel gentile paese era eccessi-ya: ed eziandio le fruttajuole di piazza non la volevano cedere in lingua, e in accento ai letterati, se erano sorestieri. Può essere che la rivenduglio-la di erbaggio, e di frutte, la quale rimproverò Teofrasto, avesse ragione: ma tengo per certo che quella linguacciuta lo avrebbe rimproverato ancora senza ragione. Questa era l'aria patrio-tica che spirava in Atene. Noi europei viventi abbiamo noi pure la nostra A-tene madre anch' essa di veneri, e di grazie. Ho letto in un libro che, celebrandosi in presenza di una gentildonna di Parigi gli occhi sereni e gaj di una giovine nata e cresciuta fuor di

Parigi, ella pronunciò gravemente, se conoscere quella figlia, e confessare ingenuamente che aveva due begli occhi, per quanto averli belli poteva una provinciale. Non cito il libro, perchè era un romanzetto storico, di cui non conhe manuration han acceptanti di serbo memoria; ben posso asserire di aver letta veramente tal decisione con questi miei due occhi provinciali che ho nella fronte. Ma lasciando folleggia-re a sua posta tal femina ridicola, il celebre la-Bruyer mi fa ira, quando pur dovrebbe esser savio, perchè scrive i suoi *Caratteri* a intendimento di correggere gli uomini; eppure non rifinisce mai la mordente censura delle persone nate nelle cittadi delle provincie, perchè non hanno ne' loro usi la lucente vernice di Parigi. Gian-Jacopo Rousseau dice, che qualora udiva un francese, ed un inglese contrastare qual fosse più grande e più popolata, Londra o Parigi, sembrava a lui di udire due uomini che disputassero insieme, quale de'due paesi fosse più mal governato. Egli Rousseau se avesse potuto beneficare la Francia a suo talento, protestava che avrebbe incominciato dal distruggerle la sua capitale. Non do orecchio alle malinconie, nè alle stravaganze di quell'infelifelice. Per altro leggo degli assennati politici, che insegnano non esser in buona politica desiderabili le capitali di smodata grandezza. Le notabili città nondimeno avran sempre dei privilegi sopra le piccole; e chi nasce in bella e signoresca contrada trova d'ordinario preparati tutti i presidj della buona educazione, e delle ottime discipline. Le città illustri hanno dei beni sopra le minori. Chi può negarlo? Ma alcuni privati credono lecito l'insuperbire per la magnificenza pubblica; e si estimano grandi, perchè hanno delle grandi piazze, delle grandi torri, e dei grandi palagj. Costoro rigonfj di alterezza concedono solamente la vita vegetativa agli altri; ed espressamente asseriscono che in certi paesi minori non si vive. Possibile ( potrebbe dire un di Bordeaux, o di Marsiglia nell'udire i racconti del tumulto brillante di Parigi ) che sia un misero, e malveduto dalla fortuna colui, cui dopo la mezza notte non vien interrotto il sonno dallo strepito dei sollazzevoli al tacer dei teatri, è che di nuovo non gli s'interrompa sull'alba al chiudersi de'ridotti? Possibile che sia senza conforto, e senza delizia un passeggio, qualora altri fra l'ondeggiamen-

mento del popolo non sia insozzato dal-la nuvolaglia della polvere, o dalla spruzzaglia del fango?-Possibile che non si possa andar con decoro in carrozza, se non se colla paura in cuore che dall' urto non vi s' infranga un cristallo, e dal royesciamento del cocchio non vi si scomponga una spalla, seppure non sieno pronti gli urli benemeriti dell'avveduto cocchiere? Che se i vanti, colli quali alcuno esaltasse la sua gran Patria fossero di cose solide e pregevoli, per grazia di esempio, che essa fosse ornata di più acuti intelletti per le scienornata di più acuti intelletti per le scienze gravi, di più leggiadri ingegni per le arti liberali, di più culti modi, e di più forbite creanze per le gentili assemblee, onde le sue donne piacevoli, e li suoi cavalieri aggraziati si distinguessero sempre viaggiando tra i forestieri, in verità questa sarebbe anzi compiacenza saggia che gloria vana. Ma pur troppo la gloria è locata nelle bagattelle, perchè i sarti sono più capricciosi, i cuochi più squisiti, i perrucchieri più eleganti. Che l'un popolo, o l'altro della Grecia si vantasse ricordando e i trecento delle Termopile, e i diecimila trecento delle Termopile, e i diecimila della Ritirata, e le battaglie di Maratona, e di Salamina, e i suoi Omeri esal-

saltasse, e i suoi Anacreonti, non meno che i suoi Temistocli, ed i suoi Milziadi, il mondo ancor oggi dopo tanti secoli risponderebbe col plauso al suo vanto. Ma la Grecia mi s' impicciolisce davanti agli occhi, qualora la veggo divisa, inquieta, contenziosa, oppressa dal dolore, o fanatica dalla gioja per li giuochi delle sue carrette, e delle sue lotte che più vive smanie non sentì, allorchè Serse le era alle porte. Io abito una non grande città, macflorida ed abbondante degli agj della vita locata in un giulivo ed ameno confine dell' Italia: e sebbene la mia famiglia parte verso una vicina città antichissima, ed ivi per qualche mese dell' anno segue l' invito che le fanno i suoi concittadini, le sue musiche, e qualche suo spettacolo, io, grato alla salubrità di questo cielo, e alla vaghezza di questo suolo che amo, non interrompo il mio fedele soggiorno ravvolto tutto fra le mie dolci lettere solitarie. Mentre scrivo queste cose arriva una schiera di valorosissimi giuocatori di pallone, i quali in Genova fra il festeggiamento illustrissimo, onde quella ricca Repubblica accolse Principi potentissimi, porsero col loro vittorioso valore lo spet-H 2

tacolo, se non il più bello, forse il più geniale a S. M. il clementissimo Re di Napoli. Suonarono di plauso ambe le riviere, e questi atleti ( ciò che è meglio ) ritornarono all'ozio onorato de' lor quartieri con alcune migliaja di zecchini. Se io fossi un greco, dovrei esultare; e se più giovine, potrei cantare, benchè non sia un Pindaro: ma questi rumori io li reputo picciolezze. E tal amor della Patria, che è vani-

tà, passa ad essere voluttà. Talora alcuno ama la sua Patria, perchè gli pare che in essa possa divertirsi meglio. Dionigi di Alicarnasso (a) racconta che per certa nimistà insorta fra i Romani, e i Latini uscì grida, per cui era libero alle donne dell'una gente, e dell' altra lasciare i mariti, e ritornare alla loro Patria. Tutte le Romane accasate nel Lazio tornarono a Roma, fuorchè due. Delle Latine maritate a Roma quasi nessuna fece ritorno alla casa sua paterna. Tito Livio anch'esso racconta che trattandosi di spedire una colonia in Anzio si penò a ritrovare chi dar volesse il suo nome. La ragione della di-

<sup>(</sup>a) Dionys, Halicar, lib. VI. cap. 1.

diversità nel primo caso, e della ritrosia nel secondo si fu, perchè a Roma le donne, e gli uomini si divertivano meglio. Il gusto degli spettacoli incominciò tra i figli di Quirino assai di buon'ora, e fece tanti progressi che il Popolo Romano andò in collera con Augusto per lo sfratto di un ballerino; nè fe' la pace col padrone del mondo, finchè non lo richiamò. Atene arrivò a decretare che reo fosse di morte chiunqué fosse ardito di proporre che si u-sasse per li bisogni della guerra parte di quel denaro che formava come una cassa sacra, perchè era destinato per li piaceri del teatro. Eppure la salute di Atene era in pericolo per le macchina-zioni del non men valoroso che insidioso Filippo. Le opere, le corse, le slitte odo nominarsi dai cittadini per gloria patriotica. Una città che prenda ad affitto per un carnovale, o per una primavera un eunuco, il quale costi parecchie centinaja di zecchini sopra gli altri virtuosi, è una città che alza la testa sopra le altre circonvicine. I primi uomini, e le prime donne, o perchè più brave, o perchè più belle, fanno primeggiar oggi davvero i paesi. Dione Sosista ha una orazione . H 3 di-

diretta agli Alessandrini, in cui lauda il sito di Alessandria ec.; indi soggiun-ge: E che sì che nell'udiré, o Alessange: E che sì che nell'udire, o Alessan-drini, tali cose vi ringalluzzite, come se io intendessi di farvi l'elogio alla foggia di tutti gli altri che non cessano mai a-dularvi? No: io lodai l'acqua, la ter-ra, i porti, tutt'altro innanzi che voi. Imperciocche quando ho io detto che sie-te modesti onesti prudenti? Non diss'io piuttosto il contrario? L'elogio degli uo-mini è la disciplina, la mansuetudine, la concordia, l'amor del vero, e dell'or-dine, non la sete insaziabile, e la ricerca la concordia, l'amor del vero, e dell'ordine, non la sete insaziabile, e la ricerca
incessante di sempre nuovi piaceri. E sul
proposito dei piaceri punge fra le bizzarrie di Alessandria quella di amar
troppo i musici, e spezialmente quelli,
che allontanandosi dalla perfezione infrascavano il canto di strilli sguajati
(così traduce il chiarissimo Cesarotti),
e di stravaganti scappate. Io non so
se questa parte estrema di rimprovero si adatti oggi alla nostra Italia. Io
vivo in casa con una mia Nipote perfetta conoscitrice della musica, quale potrei consultare; ma siccome io per
me non sono intelligente di quest'arte,
così neppure oso recare in mezzo e rinnovar le querele che vo incontrando
nei nei

nei libri degli zelanti sul buon gusto delle arti per la sua decadenza. Sola-mente io mi riserbo il diritto a me legittimo di dolermi su gl'insulti enormi, onde si oltraggia cantando l'onorato cenere ancora caldo del Metastasio, di cui i drammi si sfregiano, si alterano, si troncano a voglia d'ogni impresario, e di ogni attrice. Fui pregato una volta, che mi degnassi di abbreviare una sua opera: e la mia sdegnosa risposta si fu ch'io non era il carnefice del Metastasio. So che estinto ogni avanzo di poetica verecondia s' intralasciano ancora quelle sue mirabili ariette che Apollo stesso canterebbe con suo diletto, e se ne pigliano in prestito da altri autori; o a quelle stesse del Metastasio si cambia loco, giusta il capriccio di chi vuol cantilenare con questa, o quella zolfa più acconcia a suoi delicamenti, ed a sue smorfie. Per tal metodo può accadere che dopo aver inteso un recitativo di Catone che si prepara a morire in Utica, si ascolti una canzonetta di Cleopatra che si prepara di andare a cena con Marcantonio in Egitto. Se questa non è corruzione del poetico teatro musico in Italia, qual altra sarà mai, o qual altra, studiando

cogli attenti pensieri, se ne può finge-

Tempo è che il lettore raccolga i suoi pensieri dissipati forse dalle mie sì variate narrazioni; e deposto sul tavolino il mio volume socchiuso mediti seriamente, se mai il Patriotismo tanto vantato da molti non sia pure in molti maculato e brutto per alcune delle indicate magagne. Non basterà dunque nominare, nè sentire un qualunque amor della Patria per lusingarsi, come fa oggi la setta de' filosofi, di avere adempiuta ogni giustizia, ed ottenuta ogni santità. Chi sa che il Patriotismo di qualche mio caro lettore non sia che uno sfogo dell' amor proprio, ed un ammasso di pregiudizi, come ne dubiuno stogo dell'amor proprio, ed un ammasso di pregiudizi, come ne dubitano Voltaire, e S. Agostino? Sembrerà assai strana la congiunzione di questi due autori citati. Eppure anche S. Agostino la sente come Voltaire. Di più egli nella dottissima opera della Città di Dio al capitolo ventesimo del libro secondo assegna il principio, onde l'amor della Patria venga falseggiato in tante maniere; ed è la bassa idea che l'unmo si forma di una ignobile felicil'uomo si forma di una ignobile felicità. Ecco il testo di S. Agostino, che scriverò esatto in latino sermone nel marmargine; perchè non intendo farne una traduzione grammaticale. (a) A noi cale, gridano certi cittadini, che sia il paese opulento, e che noi siamo crescenti in ricchezza, colla quale possiamo supplire alle cotidiane diffusioni dei bezzi: onde i potenti rendano a se suggetti, e sottomessi i popolari. Così è: servano ossequiosi i poveri ai ricchi per avere del pane da sfa-

(a) Tantum stet, inquiunt, tantum floreat copiis referta, victoriis gloriosa, vel, quod est felicius, pace secura sit. Et quid ad nos? Imo ad nos magis pertinet, si divitias quisque - semper augeat, quæ quotidianis effusionibus - suppetant, per quas sibi etiam infirmiores subdat quisque potentior. Obsequantur divitibus pauperes causa saturitatis, atque ut eorum patrociniis quieta inertia perfruantur: divites pauperibus ad clientelas, & ad ministerium sui fastus abutantur. Populi plaudant non consultoribus utilitatum suarum, sed largitoribus voluptatum. Non jubeantur dura, non probibeantur impura. Reges non curent quant bonis, sed quam subditis regnent. Provincia regibus non tanquam rectoribus morum, sed tanquam rerum dominatoribus, & delitiarum suarum provisoribus serviant: eosque non sinceriter honorent, sed nequiter, & serviliter timeant. Quid aliene viti potius, quam quid sue vita quisque noceat, legibus advertatur. Nullus ducatur ad judices, nisi qui alienæ rei, domui, saluti, vel suiquam invito fueIsfamarsi, e per godere sotto all' ombra del lor patrocinio una quieta inerzia. Li ricchi adoprino pure a capriccio i lor clienti poveri per comodo e servigio del proprio fasto: il popolo intanto gridi viva non ai procuratori della sua utilità, ma ai fomentatori della sua voluttà. Non si comandino però ad esso mai cose dure; ne gli si divietino giammai le impure. I Renon

rit importunus, aut noxius: ceterum de suis, vel cum suis, vel cum quibusque volentibus faciat quisque quod libet. Abundent publica scorta, vel propter omnes, quibus frui pla-cuerit, vel propter eos maxime, qui privata habere non possunt. Extruantur amplissimæ, atque ornatissimæ domus, opipara convivia frequententur, ubi cuique libuerit & potuerit, die noctuque ludatur, bibatur, vomatur, diffuatur. Saltationes undique concrepent, theatra inhonestie letitie vocibus, atque omni genere sive crudelissime, sive turpissimæ voluptatis exestuent. Ille sit publicus inimicus, cui bac felicitas displicer: quisquis eam mutare, vel auferre tentaverit, eum libera multitudo avertat ab auribus, evertat a sedibus, auferat a viventibus. Illi habeantur Dii veri, qui banc adipiscendam populis procuraverint, adeptamque servaverint &c.

Il titolo del capo esposto è il seguente: quali velint felicitate gaudere, & quibus moribus vivere, qui tempora Christiana Religio-

nis incusant.

non curino sopra quanto buoni sudditi, ma solamente sopra quanti sudditi, e quanto sommessi regnino. Le provincie obbediscano ai Sovrani non come ai correggitori dei lor costumi, ma come ai proveditori delle loro delizie; e non gli ono-rino già sinceramente, come è il dovere, ma servilmente, e nequitosamente li temama servilmente, e nequitosamente li temano. Colle leggi si divieti più il far danno
alle vite altrui che alla vita propria. Niuno sia tratto innanzi al giudice, se non
colui che reca danno alla roba, alla casa, alla vigna, al bosco altrui, ed importuno, o nocevole gli fa noja: per altro
de' suoi, delle cose sue, co' suoi, e con
tutti quelli che acconsentono, faccia tutto
quel che gli piace. Abbondino le donne
e' han venale il corpo per chiunque ama
tal prezzolata turpitudine, e per quelli infra gli altri, che non vagliano a mantenere per se a parte la desiderata l'ascivia. re per se a parte la desiderata l'ascivia. Palagj s' innalzino amplissimi, ed ornatissime si addobbino le stanze, e squisitissi-mi si apparecchino i conviti, dove per ognuno che il può si giochi, si mangi, si beva, si vomiti giorno, e notte, ed in ogni foggia si nuoti di perpetui stravizzi. Risuonino le sinfonie dei balli, e dei sal-ti; e li teatri ribollano, e rimbombino per le voci d'inonesto tripudio, e di turpissima,

ma, o di crudelissima dilettazione. Coliii a cui mai dispiacesse tanta-felicità, sia dichiarato inimico pubblico della Patria: e se mai tentasse o di cangiarla, o di levarla, la moltitudine nata libera se lo allontani dalle orecchie, lo precipiti giù dalle cariche che possiede, è lo tolga ancora dal numero de viventi. Numi per lo contrario, veraci Numi sieno riputati quelli che tal felicità ai popoli procaccino, è procacciata bene la custodiscano ec. Così agitava e mordeva quel vivo ed acuto uomo ch' era Agostino il suo secolo inerte e mal augurato. I sentimenti di S. Agostino giusti intorno all' amore verso la Patria si riducevano a questi, che il cristiano deve amare la Patria terrena, ma più la sua Patria celeste, memore che, se serve a questa, debbe regnare in quella. Ed ebbe egli un'occasione da palesare col fatto l'animo suo, come appare dal suo carteggio. In Calama città africana i pagani nelle calende di Giugno avevano ballato per idolatrico culto innanzi alle chiese contro alle leggi recentissime dell' Imperatore, e con una impudenza, osserva S. Agostino, che non si sarebbe ardito tanto ai tempi di Giuliano. Li cherici diedero opera per disturbare quelle orgie: ma

ma essi, ed i templi furono lapidati, Dopo otto giorni il Vescovo opponendo i decreti di Cesare fu esposto di nuovo al dolore di veder lapidata la sua chiesa. Il giorno appresso i cattolici chie-sero udienza ai civili tribunali, e non la ottennero. Per la terza volta sassate, e faci si scagliarono contro a tutti gli ecclesiastici. Un servo di Dio, che andò loro incontro, fu ucciso; gli altri furono cerchi a morte; ed il Vescovo dovette nascondersi. Certo Signor forestiero salvò molti cattolici: ma nessun patrizio del paese si mosse: dalla qual protezion dello straniero deduce S. Agostino, chiaro apparire che quelle sedizioni, se i primati di Calama avessero autorevolmente voluto, o non sarebbero mai insorte, o si sarebbero presto calmate. Nettario nobilissimo cittadino di Calama ricorse a S. Agostino, perchè interponesse la sua pietosa mediazione verso la Corte, onde tener lontano lo sdegno di Cesare dalla sua Patria. Non so bene se fosse ancora battezzato, o tuttavia idolatra quell' illustre ottimate. S. Agostino scrivendogli si scaglia contro al paganesimo, e nota caldamente come sono degni di disprezzo quei numi, i quali dagl' idolatri si adoran nei temtempli, e si deridono nei teatri. Giove poi il gran caporione dei numi lo flagella e lo strazia come un ignobile adultero recidivo: Tot locis pingitur, funditur, tunditur, sculpitur, scribitur, legitur, cantatur, saltatur Jupiter adulteria tanta committens. Nondimeno convien dire che fosse ben disposto al cristianesimo; e si cava da una lettera di S. Agostino che suo padre morto era da lui creduto che suo padre morto era da lui creduto in Cielo. Certamente Nettario aveva per S. Agostino l'animo pieno di riverenza, e lo appella Vescovo e Signore insigne, Signor esimio, fratello meritamente riveribile, e fratello onorabile. Nel 408. Nettario gli mandò la prima lettera, che nelle opere di S. Agostino una volta era la ducentesima prima, oggi nella edizion de' Maurini è la novantesima. Chiede il perdono per Calama; e la sua perorazione versa sulla carità della Patria, che ognun desidera di lasciare prospera e fiorente. Multa sunt, aggiunge, in Calamensi Colonia, qua merito diligamus: ed oltre ad essere in essa nato, la sua famiglia, e la sua persona le avevan prestati dei buoni uffici, onde le era stretto ancora di maggior congiunzione. Le risposte di S. Agostino furono che non riprendeva, angostino di controlle di gostino furono che non riprendeva, anzì

zi laudava l'amor della Patria, e che ammetteva che il buon cittadino non finisse mai di far del bene alla Patria: quod nullus sit Patria consulendi finis bonis, non invitus, immo libens accipio: ma passa a dire che lo vorrebbe eterno e felice cittadino di una Patria migliore, cioè del Cielo; e conchiude dimandandogli perdono, se non avesse impedito ogni gastigo dell'imperator ai tumultuanti Calamesi, e se per la celeste contristava alquanto la Patria di lui terrena, a cui per altro augurava ogni feliciò temporale

cità temporale.

Il ragionare di S. Agostino si appoggia a questo principio, che oltre a questa presente abbiamo un'altra Patria futura. Io però senza apparecchiare una predica da pulpito riduco la somma delle cose dette ad un affare di calcolo, e ad un raziocinio di logica. O si crede un avvenire, o non si crede. Se l'avvenir non si crede, se non si crede l'immortalità dell'anima, se non si crede l'esistenza di un Dio, ma che questo mondo si sia formato dal caso, o da se stesso, se non si crede un Remuneratore che premi dopo la morte l'uomo retto, ma che riguar-di colla stessa indifferenza la scellerag-

gine e la giustizia, io non disputo in questo Trattato con siffatti uomini che pensano così, e che si vergognerebbo-no essi medesimi di manifestare che pensano così. Costoro crederanno non senza ragione di aver provveduto alla Patria, e di aver compiuti gli uffici di cittadino, qualora abbian data opera che il territorio sia ben concimato e colto, che il carnaggio dei macellaj sia grasso, ed abbondante, che i porchi de' pizzicagnoli sieno ben travagliati, e saporosamente conditi, che i mercanti spieghin dei drappi fini ed ornati, che in città vi sieno spezierie, liqueri, suo-ni, canti, balli, sollazzi di ogni maniera, e che il denaro scorra dappertutto, ed inaffi, e rallegri tutti gli ordini della Patria. Ma chiunque è persuaso di doverla durare più che i suoi cani da caccia, e i suoi cavalli da carrozza, ed ammette la immortalità, cioè quella filosofia che Cicerone nella oscurità del paganesimo, e dopo le sue incertezze appellava filosofia consolare, cioè degna degli uomini gravi, e che han giu-dizio, allora io francamente asserisco, che coloro li quali pensano solamente alla Patria, in cui abitano, ed in cui debbon abitare ancora per trenta, o quaranranta anni, e nulla, o almeno non quanto basta, pensano alla Patria, in cui dovranno tanto lungamente abitare, quando muteran casa, senza dubbio sbagliano il conteggio, e commettono un paralogismo. Usano, come un cattivo economo userebbe, il quale fosse diligente in carezzare un piccolo pode-retto tolto ad affitto; ed intanto trascurasse senza cultura ampie campagne fidecommesse della sua famiglia. La conchiusione si è che bisogna goder la Patria passeggera in modo da poter goder poi la permanente. E con tale avvertenza, che è savia, finisco: e se finisco questa parte seconda del Trattato in maniera non dissimile dal fine dato alla primiera, il mio buon lettore abbia pazienza; perchè questo è il punto d' importanza, e questo si è l'oggetto principale del mio scrivere.

Chizar in a ..



## PARTE TERZA.

Amor vero della Patria.

Tempo è di creare le distinte e sincere idee della giusta carità verso la Patria. Tuttavia prima di entrare all' intrinseca trattazione apriamone l'adito con due annotazioni alla materia convenienti. Che diremo delle colonie? Una colonia nell'ordine politico è come un figlio alla genitrice nell'ordine naturale. Ma le colonie appunto, come i figli, pervengono alla loro pubertà civile; ed allora debbono trattarsi diversamente dalle Patrie, che ne son madri. Ma qual è l'osservanza, colla quale debbono esse riguardare la madre Patria? Rispondo che alle colonie starà sempre bene una onorata gratitudine, colla quale amino, e riveriscano la terra originale. Intendo parlar di colonie, che sentano onore, ed umanità. Il Colombo con buona intenzione diede un cattivo consiglio ad Isabella di raccogliere i facinorosi ed i rei per ispedirgli a popolare l'Indie. Il consiglio

si esegui: ma la zizzania non potè produrre frumento, ed una trista progenie ne generò un'altra ancora più trista. Fondatori virtuosi di colonia furono i Francesi dell'Acadia. Conquistata nella guerra per la monarchia della Spagna dagl' Inglesi quella penisola, appena si poterono ritenere i Francesi che volevano partire; ed alla fine si fermarono con espressa condizione che non sarebbero mai obbligati a portar l'armi contro alla Francia: e però s'incomincia-rono a chiamare Francesi neutri. Nel 1749. gl' Inglesi, intendendo di quanto profitto potesse esser loro l' Acadia, partirono nel maggio in tre mila cinquecento cinquanta per quivi soggiornare. Li Francesi neutri furono in agitazione e per la loro libertà civile, e per la loro libertà religiosa: e già pensavano a recarsi nella nuova Francia, dove loro erano esibite terre. La Reggenza inglese gli tradì. Furono fatti adunare in determinato luogo col pretesto di rinnovare il giuramento al Re. Come furono raccolti, li fece imbarcare, e spargere fra altre popolazioni inglesi, nelle quali morirono brevemente in gran numero, non tanto dalla miseria, quanto dalla malinconia. Ma - I 2 an-

anch' esse le Patrie madri debbono essere discrete, e savie. Le massime in tal affare delle nazioni furono varie-Quei di Tiro si contentarono che le loro colonie esercitassero con essi un libero e comodo commercio. I Greci le lasciavano signore interamente di se medesime. I Čartaginesi volean seguire opprimendole colle imposte. I Romani ne formarono delle città di presidio, e delle castella di guarnigione: pure ai loro spettacoli provvedevano, ed ai loro comodi colle pubbliche strade, e qoi pubblici bagni, e coi pub-blici anfiteatri: e certo li veterani in Verona, ed in Nimes non ebbero a desiderare il Circo latino. Per altro io non deciderò, quali debbano essere i diritti reciprochi dell' autorità, e quelti della dipendenza. Questa è troppo implicata quistione, che a' nostri giorni abbiamo veduta disputarsi sette anni continui anzi per li cannoni della Nautica, che per li canoni della Giurisprudenza. thè di Boston ha innalzato nel nuovo mondo un nuovo Impero immenso, e i coloni Britanni ha diviso ora con verità dal mondo nostro: divisos orbe Britannos. Le relazioni saranno variabili al variare delle circostanze. Gli spazj dei tem-

pi-

tempi, gl' intervalli dei luoghi, le emi-grazioni dei popoli, le vicissitudini delle sorti distraggono poi, e mischiano, e confondono gli abitatori del globo per modo che possono i popoli interrogarsi l'uno l'altro da quali padri discendo io, da quali discendi tu? Ed io interrogherei volentieri tre, o quattro sommi eruditi di primo ordine, che san camminar per le tenebre, perchè mi assegnino i primitivi Itali, cui deggio prestare il mio grato ossequio.

La seconda annotazione si è sopra le Le due due Patrie. Marco Tullio (a) dice che Catone aveva due Patrie, Roma l'una, ed il Tusculo l'altra. Egli Marco Tullio era nello stato medesimo. L'ambizion dei clienti, la occupazion della Curia per se dimandavano tutte le cure: nondimeno io ho tanta estimazione dell'animo ben fatto di Cicerone, che egli avrà accolti i poveri anziani di Ar-

<sup>(</sup>a) Catoni, & omnibus municipibus duas esse censeo Patrias, unam nature, alteram civitatis, ut ille Cato, cum esset Tusculi natus, in Populi Romani civitatem susceptus est. Itaque cum ortu Tusculanus esset, civitate Romanus, habuit alteram loci Patriam, alteram juris. Cicero de legibus lib. II. num. 2.

pino, come li sontuosi legati della Sicilia, e che avrà protetto del pari che il Re Dejotaro il caporale della original sua borgata. La circostanza difficile e dilicata si fu quella, in cui si ritrovò Dione Grisostomo. Le città di Apamea, e di Prusa professavano pubblica nimistà. Egli Dione era nativo di Prusa; ed Apamea gli donò la sua cittadinanza. Egli accettò l'onore, è tenne ringraziandola una sensata orazione sopra le due Patrie. Ma questo caso delle due Patrie si avverava tra noi con frequenza attesi spezialmente certi Ordini Religiosi che i loro alunni qua e là trasportavano dal paterno domicilio lontani. Questi sacri forestieri deggiono, ove ciò avvenga, dar opera diligente, onde rendersi utili e propizi alle città, che gli albergano da essi riguardate come Patrie adottive; e le città che gli albergano, se tali essi sono, deggiono far loro lieta accoglienza, e carezzarli come cittadini. E non sarà un cittadino quel giovine uomo che logora la fiorente e robusta sua età palla parione. quel giovine uomo che logora la fio-rente e robusta sua età nella pazienza di una scuola, e libera ogni famiglia dall'ingombro de'suoi figliuoli medesi-mi, che divengono chiusi entro al re-cinto dimestico increscevoli; e divora ogni

ogni noja; e si aggira per ogni industria, onde gittare senza disperderle ne' docili intelletti, e ne' cuori arrendevoli le prime cognizioni del sapere, e le prime verità della Religione? E non sarà un cittadino chi colle ottime discipline delle scienze informa ed institui-sce preclari professori, onde al foro, al tribunale, al magistrato, all'altare non manchino i loro giusti e pregiati ministri? E non sarà un cittadino chi ogni giorno non solamente aspetta per accogliere, ma va esso per ricercare nelle contrade il povero, e l'afflitto, e in ogni banda porge consolazione, e consiglio; e la pace annunzia colla serena fronte, e colla mansueta insinuazione alle più turbate case e discordi? Ricordomi ch' io era al fianco di uno di questi vecchi operosi e benemeriti, quando udii un illustrissimo cavaliere protestare quasi piangendo che la sua famiglia ancora per temporali benefizj doveva tutto a quell'angelo tutelare. Ed udii pure altre volte dei mercanti fedeli, e degli artefici onorati chiamare i propri figli, e nipoti, perchè baciasse-ro la mano a chi aveva salvata la famiglia dai fallimento, e dalla calunnia. E non sarà un cittadino chi dopo il diur-

diurno travaglio si ricovera stanco nella tacita camera, non desiderando altro sollazzo che quello di rinnovare collo studio, ed accrescere la dottrina: seppure o il penitente, o il dubbioso, o il tribolato non richieggano per se ancora la quiete della notturna solitudine? E non sarà un cittadino colui, che d' ogni bene della città si rallegra, e di ogni incomodo si sconforta: e qualora per la tarda vecchiezza vien meno l' opera sua, non vien meno il desiderio; ed egli cogli occhi rivolti al Cielo prega al paese, nella cui terra sta per deporre le ossa sfasciate, pace, abbondanza, securità, salute? O sorte invidiabile delle città, che hanno somiglianti ospiti cittadini!

Questa terza parte del Trattato, che è dedicata a investigare la natura della vera benevolenza verso la Patria, sarà per me divisa in quattro articoli, nella esposizion de' quali tutti verrò comprendendo li doveri del cittadino. Quattro sono gli uffizi che ognuno è obbligato giusta sua condizione di prestare alla Patria. Bisogna servire la Patria: bisogna difenderla: bisogna illustrarla: bisogna ben costumarla.

Încomincio da quel servigio pacato e

ordinario che esige la Patria nella tranquillità della pace, perchè esso è quasi verso la giornaliero. L'esortazione a siffatto servigio diviene opportuna, perchè di es- vento so più il carico si sente che non si gode lo splendore: onde le sue cure, per la diuturna loro uniformità increscevoli, assiste corrono il periglio di essere neglette, uffizi ed ommesse. Degne di riprensione suo- pubblinano al mio orecchio certe scuse, e certi annunzi che tratto tratto si spargono per le città: non si è potuto far nume-ro atto nel Consiglio: l'assemblea del Magistrato al priego di uno si è dovuta differire: la tal sessione neppur si è intimata per li divertimenti che corrono: a quell'affare grave si baderà poi; esso dimanda troppo studio, e troppe bri-ghe. Intanto le negoziazioni si oscura-no, le deliberazioni s'intralciano, le decisioni si prolungano, le espettazioni si deludono. Pare a certi gentiluomini che il vestire una toga sia, come imbracciare una lorica, l'acconciarsi sulla testa una parrucca più lunga, come allacciarsi un elmo per andare incontro al nemico: ora si accusa l'estate, ed ora il verno: ora si teme l'emicrania, ed ora l'infreddatura. Tanta infingardaggine si propaga, e si rende universale

servigio alle aspubbliche, ed sale agli ordini inferiori, ed alle pie stesse confraternite, e congregazioni, ed a tutte le radunanze di gente che prende forma di corpo pubblico a qualche pubblico servigio. Se si abbia a distribuire una dote a delle donzelle, una limosina a degli infermi, per giornate, e per ore seguite si esercita la pazienza delle campane insieme, e dell'orecchie per invitare i frati della congrega al capitolo. Nelle pubbliche poi sacre comparigioni del culto sacro, giusta l'instituto della Chiesa, e del Principato, alle quali erano sì pronti i nostri maggiori, van divenendo più lenti i moderni Magistrati non senza querela e scandalo del popolo che ama gli spettacoli devoti: e tale svogliata pigrizia non tanto la chiamerò io effetto di freddezza irreligiosa, quanto di accidia politica, to la chiamerò io effetto di freddezza irreligiosa, quanto di accidia politica, che lentamente s'insinua per le membra tutte del corpo civile, onde per nuovi decreti, e per nuovi comandi sono costretti i sovrani correggitori a tratto a tratto scuoterlo e svegliarlo alla pristina attività, ed osservanza. Nel secolo undecimo, e duodecimo i nobili vassalli, che vivevano protetti dall'Aquila Imperiale, godevano di starsi nelle loro castella, dove signoreggiavano a talento.

to, e rifuggivano il vivere insieme, mentre sarieno stati obbligati ai carichi pubblici, ed alle funzioni pubbliche (a). Ma dappoiche le città si alzarono in Repubbliche, e sentirono di potere, gli obbligarono ad inurbarsi. La Casa di Camino una delle quattro più nobili, dice il Rolandino, cittadina si fece di Trevigi. Così il potente Patriar-ca di Aquileja, ed il Vescovo di Bellu-no, e di Feltre divennero cittadini di Padova. Tali signori prestavano servigi alla città divenuta Patria, perchè la Patria ha sempre diritto di esser servita. Li Pritani, o sia i Primati, in Atene Za anti. cenavano ogni giorno insieme frugal- ca di Atene mente nel palagio della Repubblica per essere presti a pigliare i partiti più acconci negli accidenti più improvvisi. Ancora ai nostri giorni pranzano non frugalmente insieme a Bologna gli Anziani a tale intendimento. Io ch'ebbi alcune volte l'onore di sedere a quei signoreschi simposj, mangiai con una tranquilla confidenza che non insorge-

che

rebbe a turbarci importuno disastro alcuno. Questa consuetudine bolognese,

<sup>(</sup>a) Muratori Dissertazione XLVII.

che mi ricorda del pari e la prisca di-gnità, e la prisca vigilanza della Repub-blica, oggi ancora mi appare degna di riverenza. Ai bei tempi di Atene la giu-stizia dagli scanni giudiciari era ammi-nistrata con esattissime sollecitudini; ed era una passione onorata il desiderio di essere estimato un diligente. Aristofane nella Commedia degli Uccelli dice:

Stian le cicale a canticchiar su gli alberi

Tutta la state, ma di Atene i giudici

Sul tribunal tutta la vita seggano. E nella Commedia delle Vespe introduce un vecchio che farnetica, il quale, giacchè era impedito dal figlio di recarsi al foro per giudicare i concitta-dini, siede in casa a giudicare due ca-ni accusati dai domestici di aver mangiato un pezzo di cacio. Ma il tempo sempre nimico della costanza estinse il fervore degli Ateniesi, che amarono il divertirsi, il novellare, il gire al porto, l'affollarsi intorno ai sofisti, l'applaudere per vanagloria ai componimenti dei poeti, il piangere per diletto alle catastrofe delle tragedie, e ridere per malignità alle satire delle commedie. Era mestiero usar della forza per adu-

nar coloro che avevano diritto di dare. il voto. A tal fine si facevano chiuder le porte eccetto quelle per cui si entrava al luogo del Parlamento. Pagavansi i Cittadini, perchè comandasse-ro; ed era messo in vendita l'esercizio di un' autorità che in se stessa era sovrana. A coloro, i quali erano più solleciti, si sborsava un obolo, ed appresso se ne sborsavano sino a tre. Per lo contrario v' erano alcuni ministri detti Toxati, o sia arcieri, che per officio davano come la caccia agli scioperati con una certa fune tinta di minio, che tenevansi essi tesa fra le mani; e chi restava ne' panni maculato da striscia rossa doveva contar tassa di denaro in penitenza del suo indugio pigro. Talvolta ne' casi straordinarj si cacciaron di piazza i mercanti non che i giullari, e i buffoni; e si bruciaron le tende delle botteghe, dove poltrivano sulle pancacce gli oziosi. Abbiamo un aringo di Demostene che significa di troppo i progressi fatti dalla negligenza; ed è quello intitolato delle distribuzioni ai cittadini per allettarli colla pecunia di gire alcampo, e di gire alla curia, onde sostenere colle persone i pesi della vita sociale senza mandarne in vece suppli-

menti. Per potere starsi a casa, e me-scolarsi tra i crocchi de' novellieri, e trastullarsi al teatro, le armate erano composte di mercenari, e di ladri. Le flotte divennero sprezzabili agl' inimici, e formidabili ai confederati, li quali con-federati del nome Ateniese all' approdar delle navi nell'atto che ricevevano dalle bandiere di Atene il saluto degli ami-ci temevano il saccheggio dei pirati. E a proposito dei servigi prestati dai cit-tadini alla Grecia recherò un tratto alquanto lungo del Discorso secondo recitato dal Sofista Dione Grisostomo a quei di Tarso. Molti sono, dic'egli, che hanno la ghirlanda in capo, e in dosso la porpora, ma gli uomini di Stato, i Pre-sidenti legittimi sono assai pochi. Altri si tengono lontani affatto dal governo, altri non vi si accostano se non per mostra, come coloro che nelle alleanze stendon la mano, e nulla più, allegando per pretesto esser cosa pericolosa l'internarsi negli affari pubblici. Quindi è che tutto fanno sba-datamente, nè c'è cosa che gli occupi, o gl'interessi meno di questa: e quando pur sanno- che non si può nè ben governare una nave, nè mercanteggiar con vantaggio, nè coltivar fruttuosamente la terra senza dedicarsi interamente a così fatti esercizj,

suppongono poi che basti al ben dello Stato, se ne assaggiano soltanto gli affari, e vi si mescolano alcun poco come per pas-satempo, e per ozio. Taluno non risguar-da la presidenza che come un mezzo di far denaro: tal altro l'ambisce come strumento di vanità, indifferente per tutto il mento di vanità, indifferente per tutto il resto. Lasciando da parte gli affari veramente utili quei solo intraprende, da cui può ridondargliene qualche compenso di gloria: vago solo di faruna bella comparsa nel breve spazio ch'egli presiede, a guisa degl'istrioni, che cercano di trarre a se lo sguardo degli spettatori, e procacciarsene applauso; indi compiuta la favola, depongono insieme colla maschera ogni pensiero delle cose che rappresentarono. siero delle cose che rappresentarono, nè ritengono più nulla dell'eroe simulato. Voi avete più d'uno di cotesti eroi di sei mesi: oggi è uno che tien la bigoncia; ben tosto un altro succede, indi un altro; ognun di loro la sua volta è il prelibato, il magnifico, il zelator della Patria: passato quel dato spazio tutti s'ecclissano, il loro zelo s'estingue. Pure dovrebbero essi considerare che il corso di sei mesi è la misura della presidenza legale, ma il dover di cittadino non si misura con altro spazio, che colla vita. Qual vero, qual solido bene può promettersi una così nobil. Cit-

Città da cotesti governatori d'un giorno? Quello appunto che può sperare una nave da certi venti, che s'alzano talor da ter-ra, o sbuffano allo scoppiar d'una nuvola: aggiratala alcun poco ben tosto la lasciano in abbandono, e talor anche col lo-70 soffio irregolare l'affondano. Il mal più comune e fatale si è poi quello che i vostri consiglieri non pensano che a lusingarvi, e sfuggono a tutta possa checchè ha in se qualche ombra d'odiosità, e può spiacere alle vostre orecchie. Or io per me son d'avviso che un consigliero verace e degno di presiedere ad una illustre Città debba esser preparato e munito contro. quanto può accader di molesto, e spezialmente contro alle maldicenze, e all' ira della moltitudine: e ch' ei debba somiglia-. re ai promontorj formatori d'un porto, che affrontano tutto l'impeto del mare, ma conservano l'interno immoto e tranquillo: così quelli debbono esporsi animosamente agl' impeti capricciosi del popolo; e frema pur egli, e s'adiri, e sparli di te, e faccia checch' ei si vuole, tu non dei scuoterti perciò, e neppur mostrarti sensibile a così fatte stravaganze, nè gonfiarti se ti esaltano, nè se fanno prova di svillaneggiarti, perder punto della tua magnanima e costante tranquillità. Ro-

Roma si conservò lungamente più operosa e più savia. Il Senato fu assiduo ma nelle funzioni, sinchè per le intestine discordie non si perturbarono tutte quante le cose. Valerio Massimo (a) dice che ai tempi antichi erano li senatori per modo vigilanti ed attenti, che senza aspettare un editto di chiamata solevano costantemente radunarsi in un portico vicino alla curia, donde potevano accorrere con pochi passi come fosse il Console arrivato. Ne principi quando la città era contenuta da breve giro, ad ogni assemblea da tenersi si mandava un fante di casa in casa a recare l'invito. Indi si usò con un editto determinare il tempo, ed il luogo. Non si temeva l'ozio loro campestre, o piutto-sto la loro campestre fatica, giacchè erano agricoltori insieme, e senatori. A villa in Senatum arcessebantur, dice Cicerone, & Curius, & ceteri senes (b). Nè si aveva riguardo di chiamare i Padri da luoghi ancora assai lontani. Se qualcuno si escusava, dava pegno; e qua-

<sup>(</sup>a) Val. Max. lib. II. cap. 2.
(b) Ex quo qui eos arcessebant viatores nominati sunt. Cic. de Sen. cap. XVI.

lora l'escusazione non fosse dal Console riputata buona e sana, gli si mandavano i pubblici riscuotitori della multa, come scrive Tito Livio (a). Il Senato si teneva di giorno; pure, occorrendo, non si temeva interrompere il sonno. L'anno di Roma dugento e novanta arrivò un messo spedito da uno de' Consoli per informare il Senato, come era cinto e stretto dalle forze superiori degli Equi, e dei Volsci, e come la somma delle cose era in pericolo. Il Senato si raccolse di notte; ed il soccorso si decretò senza perdere il tempo (b).

Le sessioni erano lunghe, nota Conyers Middleton che ha composto un trattatello sopra il Senato Romano. Anch' io estimo che saranno state lunghissime. Già in esse doveano agitarsi tutti li grandi affari di tutto il mondo. E poi diveniva uno studio il produrre le dispute sino a sera, quando premeva ad una parte che non si conchiudesse nulla. Dopo il tramontare del sole non

si

<sup>(</sup>a) Postquam citati non conveniebant, dimissi circa domos apparitores ad pignora capienda. Liv. lib. III. cap. 38. (b) Dionys. Halicar. lib. VIII. num. 63.

sì segnavano più decreti: onde il consummare diem diveniva o un valore degli eloquenti, o un imbroglio dei cianciosi. Eppure tanta prolissità era sofferta da quegli amatori della Patria pazientemente: nè a capriccio si terminava, se prima il Consolo non pronunciava questa formola: non ho più uopo di trattenervi, ovvero quest' altra simile: non c'è chi più vi trattenga. Giulio Capitolino venendo a tempi inferiori, nota in lode di Marco Aurelio Imperator saggio e moderato, che giammai non si rizzò nel Senato per dipartire, se prima il Console non avesse detto: nihil vos moramur, Patres conscripti.

Egli è vero che i sudditi piccoli senati delle nostre città non hanno da provvedere nè alle malizie di Filippo, come Atene, nè agl'impeti di Pirro, come Roma. Nulladimeno gli affari dei Comuni sono affidati alla loro integrità, e possono anch'essi dirsi grandi, essendo relativa ogni misura della grandezza. Dunque non debbono i Nobili lasciar al popolo nè desiderio della lor diligenza, nè sospetto della lor fede. La qual fede a essere illesa e pura dovrà infra l'altre guardarsi da due passio-

ni dall' interesse, e dall' invidia.

K 2

Quanto allo interesse la storia romana si gloria di raccontare, che dovette il Senato a sue spese celebrare i fune-rali, e dotar le figlie nubili a qualche suo cittadino morto povero dopo aver amministrata la somma delle cose nella Repubblica. Non sono mancati, e non mancano esempi ancora nelle nostre età di preclarissimi disinteressi ne' pubblici negozi. Un solo ne citerò, ma cavato dal paese delle miniere, onde sia più cospicuo (a). Diego Silveyra portoghese acquistò fama chiarissima per la difesa di Din assalita da Solimano. Entrò in Goa da trionfante; e quella città rappresentò la sua via Sacra, ed il suo Campidoglio. Fu in ricompensa creato Vicerè dell'Indie: ma gli si fece un delitto della sua virtù; e gli emuli anda-vano spargendo per la Corte che la carica di Vicerè non era adattata alla bontà di Silveyra. Fu deposto, ed in età di 48. anni morì di languore vedendo perire tutti gli stabilimenti portoghesi. Egli amava il suo paese. Da giovine aveva servito Carlo V. nella spedizion contro alle coste di Africa; e volendo Car-

<sup>(</sup>a) Storia de' viaggj de la Harpe t. 1. c. 3.

Carlo V. ricompensarlo rispose che non aspettava ricompensa fuorchè dal suo Re. L'ambasciatore di Francia chiese in nome del suo Monarca il suo ritratto. Fu chiesto qualche soccorso dal regio erario, onde non si potesse dire che fosse morto di fame: ma ne' suoi scrigni furono ritrovati tre soli reali; e giurò morendo di non avere mai preso un soldo dalla cassa pubblica. O ammirabile giuramento di un governatore dell'Indie!

Ma dovendo ancora dare un esempio Nel dar in biasimo dell'interesse amerò di non tenze si parlare in mio nome, e solamente mi farò lecito di copiare un tratto degli an- scoltar l' nali Politici, Civili, e Letterari del Si- privato. gnor Linguet. Il tratto è nel tomo primo al numero quinto foglio 279., ed il titolo, sotto a cui è disteso, è il seguente: Réponse à un souscripteur impatient. Suppone Linguet che un amico francese si maravigli, come arrivato già egli da qualche tempo in Londra suo asilo indugi tanto a scrivere sull'Inghilterra. Dicendo di non voler dire nulla, infinite cose dice Linguet, e questa che trascrivo sull' interesse io la rimetto alla verità dei fatti, ed al giudizio dei lettori.

Se per esempio io dicessi che nell'anti-ca Albione in questo santuario del patrio-tismo che dovrebbe esser difeso e nodrito per tutte le forme repubblicane, patriotis-mo vero qui non c'è per nulla; che l'ar-gento è il solo. Dio di quest' isola; che li campioni li più zelanti della nazione lo sono sino al momento che il ministero li rende muti con una mordacchia d'oro; e che li Demosteni del Parlamento si ritrovano d'essere infreddati e rauchi, dacche una carica, un titolo, una pensione va loro incontro per parte della Corte; che in-fine tal cangiamento è omai sì naturale, e sì frequente che nello spirito della na-zione non ha nulla di disonorante; che, quando si vede un oratore esser la sera Whig, e divenir la mattina seguente Tory, niun si mostra nè sorpreso, nè collerico, e solamente si prende informazione del prezzo che è costata la sua conversione; e si concepisce tanto maggiore venerazione per la persona, quanto più a caro prezzo si è comprata: se queste cose dicessi, io direi la verità, e potrei confermarla con un migliajo di esempj. Tuttavia alcuni si leverebbono contro di me; e benchè questi sieno pur troppo fatti noti e confessati dagl' Inglesi, e benchè ne risuonino le loro gazzette, in Francia sarei accusa-

to di audacia, e d'ingratitudine; e i filososi griderebbono che appena arrivato a Londra abuso dell'asilo che trovo; e gl' Inglesi facendo l'eco a siffatte declama-zioni micidiali confesserebbono che ho torto di pubblicar cose interamente pubbli-che presso essi, e si affetterebbe allora di guardarle come un secreto, trattandosi d' accusarmi di averle rilevate. Sin qui Lin-guet. E nel rescriverlo mi si ricorda del Re Giugurta che nell' uscir delle porte di Roma volse la faccia indietro a rimirarla e gridò: Roma venale se sei sì facile a venderti, spero che troverai un dì chi ti comprerà.

Un' altra passione conturba gli animi si vuole e travolge le sentenze nelle pubbliche la invidia pardeliberazioni, e questa si è l'invidia priticolare. vata. Una certa gara, una certa antipatia, un certo odio s'insinua ne' petti de'cittadini, e ne divide gl'intelletti. Offende la vista mirare un emulo sedente sopra uno scanno più alto; ed aliena l'animo la stessa memoria di qualche suo merito verso la Patria. Perchè dispiace chi propone un parere, si vuol che dispiaccia la proposizione; e si ricusa il bene pubblico, perchè si vuol male all'autore privato. Un esempio in grande è quello della Storia ro-K 4 ma-

mana. Sergio, e Virginio a campo Ve-jo ciascuno comandava una parte dell' esercito. Sergio fu attaccato da' Falisci, e non si volle umiliare a chieder soccorso da Virginio. E Virginio non si mosse, e volle piuttosto il disonor della Patria, e la rovina di quello esercito che soccorrerlo. Un esempio in piccolo è quello della Storia fiorentina. Nel libro secondo del Cortigiano di Baldassar Castiglione si racconta la seguente novella. A questi di in Consiglio di Fiorenza ritrovandosi dei nimici (come spesso interviene in queste Repubbliche) l' uno d'essi; il quale era di casa Altoviti, dormiva; e-quello che gli sedeva vicino, per ridere, benchè il suo avversario ch' era di casa Alamanni, non parlasse, nè avesse parlato, toccandolo col cubito, lo risvegliò e disse: Non odi tu ciò che il tal dice? rispondi, che i Signori domandan del parer tuo. Allor l'Altoviti tutto sonnacchioso, e senza pensar altro si levò in piedi, e disse: Signori io dico tutto il contrario di quello che ha detto l'Alamanni. Rispose l'Alamanni: Oh io non ho detto nulla. Subito disse l' Altoviti: di quello che tu dirai. Da siffatte inimi-cizie nate talvolta da ingiurie immaginarie ho to con mio dolore osservato pro-

provenire a più di un Comune grandissimi detrimenti. O qual util concordia regnerebbe, se coloro che sono chiamati ai Consiglj vi recassero l'animo di Pedereto spartano che, essendo ri-maste vuote due sedie nel Consiglio dei trecento, si presentò per riempirne una: ma, avendola un altro ottenuta, si ritirò pien di contentamento. E mostrate tanta allegrezza, gli disse un vicino, quando voi avete avuto un rifiuto? Io mi allegro, rispose quel sincero amator della Patria, perchè da ciò appare che nella Repubblica vi sono due uomini più onesti di me. Temistocle esortò a richiamare. Aristide suo nimico. a richiamare Aristide suo nimico, perchè poteva esser utile alla Patria. Ma l' esempio di Lucullo nella terza guer-ra contro a Mitridate fu bellissimo, e degno del suo cuore diritto e dolce. Li due Consoli Lucullo, e Cotta andavano con esercito a guerreggiarlo. Cotta giunse il primo; e fu vinto due volte per troppa fretta di vincere, e per gelosia di non aver compagni nella vittoria. Cotta sconfitto si racchiuse in Calcedonia senza speranza di soc-corso fuor di quello che volesse pre-stargli nel suo arrivo il suo Collega nel Consolato, e nell'impero. Lucullo

fu in Asia: e tutti gli ufficiali sdegnati. della temerità di Cotta esortaron Luculdella temerità di Cotta esortaron Lucullo a dirigere le sue marcie verso il Ponto aperto e lasciato in abbandono dal Re Mitridate. Mai no: rispose il generoso Lucullo: io amo meglio salvare un cittadino romano che conquistare tutti gli Stati dell' inimico. Cotta fu liberato (a). E tanto egli è vero che chiunque si vanta di essere amator grande della Patria, se non l'ha, finge di avere un amor puro, sgombro da ogni ignobilità di affetto, o di sdegno privato. Shakespear però nel suo Cesare, tragedia, che al dire di Pope trasse da occhi inglesi lagrime romane, fa parlar Bruto in concione, uccisò Giulio Cesare, a un di presso così. Compatrioti ed amici, se qui in questa assemblea si ritrova qualche amico di Cesare, sappia che Bruto non amò Cesare meno di lui: e se dimanda egli, perchè Bruto ammazzò Cedimanda egli, perchè Bruto ammazzò Ce-sare? Io rispondo, perchè Bruto più di Cesare amava Roma. Vorreste voi, restando in vita Cesare essere schiavi, o piuttosto morto Cesare essere liberi? Se c' è alcuno così vile che volesse piuttosto es-

sere

<sup>(</sup>a) Plut, in Lucut.

sere schiavo che libero, e che romano, parli: egli è l'offeso da me.... Sola-mente questo, o amici, mi resta a dirvi. Con questo pugnale ho io tolta la vita al migliore mio amico per la salute di Roma: e questo pugnale io serbo per me medesimo, quando a Roma gioverà la mia mor-te. L'Addisson poi introduce a favellare in tale sentenza Catone, il quale manda Decio a visitar Cesare, ed a portargli li seguenti suoi sensi. Digli che licenzi le sue legioni, che restituisca la libertà alla Repubblica, che sottometta le sue azioni alla pubblica censura, e ub-bidisca alla decisione del Senato di Roma. Faccia questo, e Catone è suo amico. Odi ancora di più. Benchè a difendere i rei, ed a scemar l'orror dei delitti non si sia adoprata mai la voce di Catone, monterò io medesimo i Rostri in favore di Cesare, e mi studierò di ottenere dal Popolo il suo perdono.

Io non credo che Bruto, e Catone fossero eroi così puri; e credo che l' uno, e l'altro commettessero un delitto per orgoglio: Bruto, uccidendo il benefattore, per poter comandare, Catone, uccidendo se stesso, per non potere più comandare: ma, dovendo farli parlare dalla scena, bisognava farli parlare

lare nelle antidette maniere, rigonfiando le idee del teatro, e seguendo i ro-manzi del popolo. Ben sarà sempre ve-ro che non può darsi verace e schietto amor della Patria, qualora abbiano luo-go amori, ed odi personali. E dagli e-sempi citati deduco, che a raffrenare l' invidia nulla più sarà necessario che il moderar l'ambizione.

Il Secretario Fiorentino ne' suoi Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio libro primo capo trentasei avvisa così: Non debbono i cittadini che hanno avuti i maggiori onori, sdegnarsi de' minori. Io dapprima affermo non esser divietata al repubblicano la conveniente
petizion degli onori; perchè finalmente con ciò si significa e la buona volontà di prestare alla Patria sempre più
operosi ed importanti servigi, ed insieme la buona stima, che egli fa della sua alta gratitudine, e delle sue glorio-se ricompense. Sono celebri le offiziosità dei candidati di Roma: ed in ogni Repubblica il broglio pubblico non of-fese la modestia privata: purchè non sia immodesto il dolore della ripulsa, qualora essa avvenga, e qualora sia il cittadino pronto anche al minor lustro, se l'uopo della città il richiegga. Ma ascol-

scoltiamo il Macchiavello. Avevano i Romani fatti Marco Fabio, e C. Manilio Consoli, e vinta una gloriosissima giòrnata contra a' Vejenti, e gli Etruschi, nella quale fu morto Quinto Fabio fratello del Consolo, quale l'anno davanti era stato Consolo. I Romani ancora che fossero amatori grandi della gloria, nondimeno non istimavano cosa disonorevole ubbidire ora a chi altra volta essi avevano comandato, e ritrovarsi a servire in quello esercito, del quale erano stati Principi. Ed il Secretario fa inoltre la seguente considerazione, che più speranza debbe aver una Repubblica, e più confidare in un cittadino che di un grado grande scenda a governare un minore, che in quello che d'uno minore salga a governare un maggiore . Perchè a costui non può ragionevolmente credere, se non li vede uomini intorno, i quali sieno di tanta riverenza, e di tanta virtù, che la novità di colui possa essere con il consiglio e autorità loro moderata. E conchiude finalmente. Se chi era stato una volta Consolo non volesse mai più andar negli eserciti se non ... Consolo, ne sarebbero nate infinite cose in disfavore del viver libero; e per gli errori che avrebbono fatti gli uomini nuovi, e l'ambizione che loro avrebbono potuto

usare meglio, non avendo uomini intorno, nel cospetto de' quali ei temessino errare, e così sarebbono venuti ad essere più sciolti; il che sarebbe tornato tutto in detrimento pubblico. Ma io citerò un esempio greco più acconcio di questo latino, in cui finalmente un fratello militava sotto ad un fratello. Epaminonda aveva vinta Sparta, ed alzata a illustre gloria Tebe: ma i Tebani minacciavano di farlo morire, perchè aveva tenuto il comando quattro mesi oltre alle leggi. Fu assoluto: ma gli diedero per dispregio una carichetta da sostenere. Epaminonda l'accettò, pronunciando questa massima preclara: le cariche nobilitano il cittadino: ma parimenti il cittadino nobilita le cariche. Sull' accettare le cariche minori dopo le maggiori par-la dirittamente ancor Montesquieu nel tomo primo al libro quinto e capitolo diciannovesimo.

E venendo dai tempi antichi più dappresso a noi, e parlando di tutti i doveri antidetti affermo che l'assiduità nell'andare alle pubbliche assemblee, e la fede nell'amministrare le pubbliche cure, e la diligenza in correggere le passioni casalinghe, e personalì, dovrebbono fra noi essere tanto maggiori, quanto più re-

Giuramento dato in molte città dai gentiluomini che en-

verendo è il vincolo del giuramento trano il santo che ci obbliga. E' consuetudine glio di molte città, e certamente qui dove scrivo è prisca consuetudine giusta gli statuti degli antenati, che un gentiluomo, il quale entra alla sala delle pubbliche deliberazioni, e divien uno del número di coloro, cui appartiene la decisione de' pubblici negozi, in faccia all' eccelso Rappresentante della Repubblica nostra Sovrana, in mezzo alla schiera dei consiglieri testimoni, inchini il capo, pieghi le ginocchia, aperto il libro de' sacrosanti Evangeli tocchi colla mano ossequiosa quelle carte di-vine, ed invochi ad alta voce l'augu-sto nome di Dio, e prometta a lui di assistere a quelle assemblee, di soste-ner quelle cariche, di esaminare quel-le sentenze con lealtà esatta ed intera. Bramerei pure che s'intendesse la esten-sione, e la energia di tal giuramento. La formola, che si recita non di rado con indifferenza quasi un' anticaglia di uso, una cerimonia di magistrato, una rubrica di tribunale, all' orecchio cristiano dovrebbe suonare così. O Ente màgno e supremo che il mondo creasti, ed il mondo giudicherai, te chiamo in testimonio de' miei pensieri, e delle

mie parole; ed a te mi obbligo di serbare con fede quanto ora ti prometto con religione. In verità qualunque fatto giuramento dovrebbe spargere l'anima di orror sacro. Ma oimè che pur troppo tra noi cristiani il nome di Dio si usurpa da mane a sera, ora per nascondere sotto di esso la perfidia, ora per isfogare l'ira, ora per promovere l'avarizia. Eppure il giuramento fu in tutti i secoli presso tutti i barbari reverendo: riverenza, la quale significa la universale persuasione di un invisibile essere sapientissimo. universale persuasione di un invisibile essere sapientissimo, e giustissimo. Le storie ci narrano come i Gentili, testimoniando Giove, e gl' Iddj componevan le guerre, determinavano i confini, stringevan le destre, alternavano gli abbracciamenti. Platone (a) dice che Radamanto, il quale governava un popolo pieno di religione, non esigeva per prova di un' asserzione che il giuramento. Oggi, forza è confessarlo con dolore, il giuramento prestato al Dio vero e unico, per ignoranza, per abuso, per giuoco, per interesse sì strapazza, si falseggia, si logora, si deride; e

<sup>(</sup>a) Plato de legibus lib. XII.

di esso si fa quasi un traffico nei fori, in cui si rende ragione ai popoli, e che dovrebbono essere come i templi della giustizia intemerata, fra la turba garrula degli scribi ingannosi, e de' clienti

ingannati.

Prima di finire questo capo che versa intorno al servigio da prestarsi alla Patria esorto i giovani a non volere dispregiare i vecchi, e prego questi a non voler troppo presto ritirarsi dalla procurazion del governo quasi maceri dagli anni, e dai disagi della persona. Giovani onorate i vecchi. La maturità degli Non afanni conduce alla maturità de' consigli: di ritie la sperienza del passato diviene come rarsi dal servigio una profezia dell' avvenire. La varietà della Pade' casi insegna la varietà dei rimedi: e la vecchiezza si è quella stagione, in cui possono divenir utili eziandio gli errori commessi da se, e notati in altrui. In somma la temerità è propria dell' età fervida, la prudenza della raffreddata. Maximas respublicas ab adolescentibus labefactatas, a senibus sustentatas menti reperietis, dice Catone il maggiore. Questo è quel Catone, che Marco Tullio torno alnel bel libretto de Senestute introduce a parlar quasi in collera, e a difendere la vecchiezza da quattro accuse, la pri-

chiezza

ma

ma delle quali si è che avocet a rebus gerendis. Dunque i vecchi non saranno buoni a nulla? Dunque non vi sono senili affari, che eziandio coll'infermo corpo si possano amministrare? Dunque nulla faceva Q. Massimo, nulla L. Paulo padre tuo, o Scipione, e suoce-ro dell' ottimo mio figliuolo? Gli altri vecchj, li Fabricj, li Curj, li Coruncanj, mentre la Repubblica difendevano coll'autorità, e col consiglio, non facevano nulla (a)? Secondo l'opinion di costoro nulla pure farà il piloto che ta-citurno siede in sulla poppa. Catone in questa parte avéva ragione. Non giudi-co che abbiala sempre in tutta la sua apologia, onde si meritò qualche confutazione dal Signor Marchese Orsi bolognese. Ma oimè quale spazio infinito di distanza fra lo scrivere di M. Tullio, e lo scrivere di quel buon cavaliere! Cicerone sparge quel dialogo avve-dutamente di vezzosissimi sofismetti propri da conversazione; ed il Marc. Orsi si acconcia in collare, ed in toga per rispondere a ciascuno seriamente, come e del pari seriamente avrebbe argomenta-

to

<sup>(</sup>a) De Senectute num. VI.

to a una disputa di teologia sulle scuole di Bologna. Se le storie, o mio lettore, scorreremo de' preteriti tempi, troveremo Monarchie, e Repubbliche salve negli estremi pericoli per lo saga-ce avvedimento dei vecchj. Debbono essi pertanto prender coraggio e serbar vivo e costante il genio della fatica. Racconta Seneca nel suo trattato sulla brevità della vita, come un certo Juvennio uomo di esatta diligenza giunto all' età di novant' anni fu da C. Česare spontaneamente sciolto da non so qual carico. Egli andò a casa, e si pose a letto, e comandò che tutta la famiglia intorno al letto sparsa lo piangesse, come si piangono i morti. Lugebat (a) domus otium domini senis; nec finivit ante tristitiam, quam labor illi suus restitutus est. Plutarco ha un Opuscolo, in cui cerca se al vecchio convenga travagliare per la Repubblica: e nella seconda parte dice, che le api, e le formiche travagliano sino alla morte: niun vide mai un'ape vecchia cangiarsi in tafano. Pericle, ed Agesilao operavano ancor da vecchj. Catone declamò in Senato

pas-

<sup>(</sup>a) Sen. de Brev. vitæ capite ultimo XX. L 2

í .

passati gli ottanta. Furio Camillo servi Roma sino agli 80., e morì dalla peste pieno di anni. Massinissa, come abbiamo da Polibio, morì di novant'anni; e lasciò un figlio che ne contava solì quattro. La sanità si può serbare ancor nelle età più avanzate. Massinissa appunto poco innanzi alla morte, il giorno appresso di aver vinti i Cartaginesi, vecchio forte e rubizzo fu veduto mangiare appetitosamente nan pero. Nei mangiare appetitosamente pan nero. Nei nostri tempi l'Ammiraglio Andrea Do-ria difese Corsica contro ai Francesi presso al novantesimo uno, in cui mopresso al novantesimo uno, in cui morì. Plutarco poi per incoraggire i vecchi a seguir sostenendo gli impieghi cittadineschi fa loro sperare che saranno allora meno mossi dall'invidia, e meno battuti dalla diceria degli emuli. I cani abbajano a quelli che non concscono. Il fumo vien fuori al principio; ma quando la fiamma s'alza e splende, non c'è più fumo.

Che se pure infralisce il vigore dei sensi, tuttavia non sempre al pari langue dell'animo la prestanza. Ai nostri giorni Milord Pit per la gotta vacillante e doglioso si fe' recare sulle braccia de' familiari, e deporre sulle sedie del Parlamento a dir sua sentenza per la guer-

guer-

guerra di America . E' vero che quello a ben comprenderlo era affar sommo; perchè fu il più vasto dissidio ch' abbia veduto il mare, essendo i due emisperi del globo venuti a contrasto insieme. Ma e non si fece condur per mano in Senato Appio Claudio vecchio ed orbo per esortarlo a non far la pace con Pirro? Non si trattava allora che delle convenienze, e del decoro del nome romano.

La mia Repubblica è debitrice della Imprese luce più vivida della sua gloria ad un famose del vecnonagenario e cieco. Enrico Dandolo chio Enquarantesimo primo Doge di Venezia Dandolo scese dal solio per salire a una nave, quaran depose il corno per cingere una celata. primo Dissipò come un fulmine di guerra i vene-Pisani occupatori di Pola nell' Istria, e gl' insegui sino al Peloponneso. Ma questa impresa non fu che il preludio dell' altra, massima negli annali del mondo, il conquisto del greco Impero. Enrico VI. tedesco Imperatore fatto aveva crociare tutta La-Magna. Dopo la morte di lui i Principi segnati di croce si raccolsero in Vinegia per lo passaggio in Terra Santa ed ivi un' alleanza si strinse, in cui Dandolo accordò ai Francesi più di quello che dimandavano per otte-

tener, com' altri ben osservò, più di quello che si voleva accordargli. Monta alla tribuna in S. Marco, legge ad alta voce il trattato conchiuso colla Francia, e caldo d'estro sovrappone al Corno la Croce sacrosanta fra le ammirazioni dei Padri stessi coscritti attoniti, ed i gridi del popolo applauditore. Sciolse con cinquanta galere il volo alla quarta crociata: e la meridionale Propontide, e l'oriental Bosforo si sentirono minacciati dall'ingombro delle venete antenne. Calcedonia fu saccheggiata la prima: Acropoli dovette aprire il seno del suo porto all'armata. Il vecchio Alessio Imperatore costernato da una rotta ricevuta spedisce un'ambasciata che pareva orgoglio, ed era timore: ma si rifiuta ogni accordo. I Veneti infrangono le catene che serravano il porto di Galata, ed abbruciano, e affondano tutti i greci bastimenti. Il nonagenario Duce dirige e guida egli l'assalto di Costantinopoli, e alza torri delle mura stesse più alte; e mentre i suoi si arrampicano, e gl'inimici gittano e frecce, e fiamme, e sassi, egli colla persona si avanza, e spiega al suo lato lo stendardo di S. Marco; e questo stendardo s'inalbera sopra una deltirono minacciati dall'ingombro delle vesto stendardo s' inalbera sopra una delle più eccelse torri di Bisanzio. Ode che i Francesi sono per essere oppressi dal numero; ed accorre al piede del palazzo delle Blancherne, e li salva. Fugge il vecchio Alessio da Costantino-poli: ed egli libera suo fratello dalle prigioni, e lo incorona; e gli offre il figlio Alessio il giovine. Nuova guerra si accende fra li Crociati, e il nuovo Alessio, il quale con greca fede tentò consumare di greco fuoco il veneto naviglio: ma Dandolo scopre l'inganno, e salva la flotta. Novellamente si assedia dai cristiani nostri Costantinopoli; e novellamente si prende. Il Doge ne ricusa il comando per se, e per la sua Repubblica; riputando più gloriosa cosa essere creare gl'imperatori, che ricever l'impero. Per sua opera s'incorona Balduino Conte di Fiandra. Ben Morosini unto Patriarca resta il capo dell' ecclesiastico reggimento. Le isole dell' Arcipelago, assai porti nell' Ellesponto, e nella Frigia, e nella Morea crescono il dominio di Vinegia. Candia si compra dal Conte di Monferrato: e i Veneti restano senza rivali sul mare.

Ma dopo aver fatti degli elogi sono costretto prima di terminare questo capitolo di fare una riprensione ad un

mio amico insigne che amo per genio, e venero per dovere, e ad uno non so-lamente de' più bravi uomini, ma de' migliori uomini che abbia avuti l' Italia. Annunzio e segno col dito il Petrarca che onoro ed amo indicibilmente, appunto perchè estimo che avesse un cuore fatto eccellentemente. Nel corso della sua vita incontro delle azioni che quasi m'innamorano tanto di lui, quanto era egli innamorato di madonna Laura. Duolmi il dover confessare che mancò a mio giudizio alquanto ne' suoi uffici verso la Patria. Fu utile servitore, e buon amico di tutti i Principi del suo tempo, ma non lo fu del suo Comun di Fiorenza. Jacopo secondo Carrarese, e suo figlio Francesco, Niccolò, ed Ugo Estensi, Luigi Gonzaga, e Guido suo figlio, Azzo Signor di Coreggio, ed i suoi figliuoli Guiberto, e Guido, Pandolfo Malatesta, li Visconti Luchino e l'Arcivescovo Giovanni suo fratello co' suoi tre nipoti, e Galeazzo singolarmente, il Re Roberto di Napoli, il Papa, l'Imperatore, la Re-pubblica di Venezia con ogni accarez-zamento lo invitarono, lo albergarono, lo adoprarono, lo favoreggiarono. Fi-renze sola sua Patria, per altro possen-

te allora e gloriosa in Italia, non fu mai da lui visitata a piè fermo, e solamente salutata di passaggio nel gire a Roma, e nel ritornare di là l'anno del giubileo 1350. E' vero che Petracco suo padre per le turbolente fazioni di que' tempi n' era stato cacciato esule: ma è pur vero che gli anziani Fiorentini amandarene appresse l'antica ingivi ni emendarono appresso l'antica ingiuria, e lui richiamarono con isquisita onoranza, spedendo a sollecitarlo ancor Giovanni Boccaccio suo stretto amico. Il Signor Abate Mehus eruditissimo ha di più pubblicata la lettera latina, colla quale li reggitori di Fiorenza si argomentarono di persuadergli il ritorno. Eccone un tratto. Abbastanza hai viag-giato sin ora; ed abbastanza hai esami-nati i costumi, e l'indole di altre città. I Magistrati tutti, e i cittadini privati, i nobili, ed i plebei, e l'antica tua casa, ed i ricuperati poderi ti aspettano. Vieni dunque, vieni dopo sì lungo indugio, e seconda colla tua eloquenza i nostri disegni. Se ti avviene d'incontrare nel nostro stile cosa che ti dispiaccia, ciò debb' essere un altro motivo ad esaudire i desiderj della tua Patria. Tu ne sei la gloria, e perciò le sei caro: e ci sarai ancora più earo, se esaudirai le nostre preghiere ec.

In questa saggia ed amorevole lettera è da notarsi una riflessione delicata de Fiorentini, i quali invitandolo ad insegnare fra essi, in singolar modo lo invitano ad affinare il puro loro idioma toscano. Francesco Petrarca rispose a tanta cortesia cortesemente, ed anzi promise di andare : ma poi non andò mai. Nè a me sembra escusazion sufficiente il dire che amò anzi di seguire, qua e là errando, a giovare l'Italia tutta che Fiorenza sola; perchè rispondo che avrebbe potuto recarle giovamento, eziandio dopo avere un determinato domicilio fra le patrie mura. E poi osservo che in quell' anno stesso tornò ad Avignone, anzi a Valchiusa per far sospirando l'amor colle piante, e coi sassi, benchè fosse da tre anni morta la sua Laura. Ma di tale mancanza del Petrarca (se tale fu veramente in quelle circostanze, ) sia detto assai : nè si cerchino le macchie nel sole.

Ancora di Monsignor della Casa c'è chi mormora. Il Varchi nel suo Ercolano parlando del Casa dice: tuttochè fosse fiorentino, non pare che nelle sue opere stimasse, o amasse troppo Firenze. Per altro ciò che il Casa avvisa nel Galateo al capitolo decimo sesto riguardo ai Lucchesi, ed ai Fiorentini paragonati co' Napoletani a me non sembra ingiurioso, ma giusto spezialmente in quella

stagione.

La narrazione fatta di sopra dei militari servigi prestati da un vecchio di novant'anni infermo degli occhi mi suggerisce il secondo dovere del cittadino, che è il difenderla eziandio, qualora uopo sia, militarmente. Il pugnar per la Patria fu sempre riputata laudevol cosa, e il morire per essa gloriosissima. Quindi è che oggi pur vivono nella fama i Leonidi, ed i Milziadi, i Fabj, e gli Scipioni, e le femine stesse non atterrite nella battaglia di Leuttra. Le madri spartane nell'accommiatare un figlio, che andava alla guerra per la Patria, gli mostravano uno scudo, e dicevangli: o questo, o su questo. Qual Repubblica non segna ne' suoi annali i nomi de' cittadini prodighi di loro anime per salvarla? Qual città non alza statue, e non iscolpisce monumenti ne' suoi fori, e ne'suoi templi a que' citta-dini più illustri, che si armarono per la sua libertà? Qual palagio di chiara famiglia, se ha tra gli antenati un prode ch' abbia versato il sangue per la Patria, non sospende dalle sue sale effigiaEsempio li Pietro Micca Furine-

giate tele, che rappresentino i suoi a diri magnanimi, e le sostenute tenzoni Nella gran chiesa luterana in Berlino da cui furono cacciati i ritratti dei Sar ti, oggi si sono sostituiti quei dei Sol dati, e si veggono pendere i volti de Marescialli Schewerin, Keith, Winterfel La guerresca gloria acquistata è in ogni Patria immortale. Pietro Micca però sa-rà immortal nome a Turino, al Piemon-te, alla Savoja. Nel 1706. fu dai Francesi Turino assediata: e già non le rimaneva intatta che una sola fortificazione esteriore. Governatore entro era il Conte di Daun, che ordinò ai minatori, che tentassero con uno scoppio balzare in aria le opere avanzate de'nimici. Pietro Micca turinese era il capo de' minatori. La mina era compiuta, quando dal crollar del terreno soprap-posto s'avvide che l'inimico tentava di rovinare il suo lavoro e sventare la mina. Che fare in quell' angustia di pericolo? Tempo non v'era da ritirarsi addietro, e colle solite guide dar fuoco alla solita traccia della polvere. Micca ordina ai compagni di retrocedere con-segnando a lui in mano la face. Pregali di raccomandare al Re la sua famiglia, appicca il fuoco, sconvolge tutto il

il lavoro degl'inimici, e resta sotto alla rovina sepolto. La piazza respira, ha spazio di tempo da resistere: arriva il Principe Eugenio, dà battaglia, la vin-

ce, e Turino è liberata.

La guerra che s'imprende non per offender altrui, ma per difender se stesso, e la Patria, sarà d'ordinario guerra giusta: e il buon cittadino debbe esser lontano egualmente dal fare che dal sofferire le pubbliche ingiurie. Nel caso di assalimento a scusa d'infingardi consigli non mi si opponga nè la scarsità dell'esercito, nè la scarsità dell'erario. E che mai era la Grecia contro di Serse il gran Re? Supplisce non rade volte il coraggio a tutto. Ne' secoli dopo il mille quali esempi non ci lasciarono queste nostre città italiche e di prodezza milîtare, e di militare economia? Asti mise in campo un esercito da contrastare con un Re possente Carlo I. di Napoli. Milano offerse a Federico II. dieci mila soldati. I Bolognesi ne armarono guaranta mila contro de' Veneziani. Ecelino contava tra suoi dodici mila Padovani. Forza è dire che le Repubbliche, in che era distinta l'Italia, fossero maravigliosamente raccese di patrio amore, se in tanta debilità di presidi,

sidi, e in tanta ferocità di assalimenti pure si stavano. Raderico di Frisinga scrivendo nel mille cento sessanta i fatti di Federico I, nota che i Milanesi per difendersi da lui neppur curavano i fossi, nè le torri. Alessandria città allora nuova si protesse dall'ira immensa di quello stesso Barbarossa con un re-cinto di terra ammucchiata a se d'intorno. Gli Astigiani anch' essi senza mura nel 1200. cinti solamente da una folta ed irta siepaglia di spine posero ostacolo alla grandezza di Carlo I., e guerreggiarono colle prime potenze di Lom-bardia. Quanto alla pecunia sia pur essa il nerbo della guerra straniera: ma quando si fa la guerra per la custodia della Patria essa non manca mai. Certo la mercede allora divien soverchia. Lessi già che i Carj furono i primi che fra i Greci militarono prezzolati; e che però divennero dispregevoli, e furono appellati mancipi. Ora leggo presso l'eruditissimo Filangeri che Pericle sia stato il primo pagator de'soldati durante la guerra (a). Ma chi mai da vile

<sup>(</sup>a) Filingeri della Legislazione che cita il Pottero Archæologiæ græeæ lib. XIV. cap. 2.

dimanderà dalla Patria l'oro, mentre da forte verserà per la Patria il sangue? E mentre queste cose io scrivo recherò un esempio solo, ma nostro, ma recente, ma luculentissimo. O Genova o Ge-Genova, nova tu difendesti te stessa con valore che noi vedemmo, ed i posteri celebreranno. L'Italia alzò il capo, e scossa dal suo sonno s'avvide di esser maggiore che non credeva. Non più mi si ricordi nè Sparta, nè Roma: tu ben puoi vantare non meno le tue Termopile che i tuoi Fabj. Abbandonata dai confederati rimanesti preda impensata de' tuoi nemici senza poter pur combatterli. Oimè, qual non si fu in un momento la costernazione di tutti gli ordini, la dissipazione di tutto l'erario, la umiliazione di tutto l'impero, la disperazione di tutte le cose! Intanto nella tristezza, e nel silenzio di que' giorni lugubri si preparava dalla Provvidenza arbitra delle vicende del mondo sorte per te migliore. O repentina conversione d'armi, e di consigli tanto laudevole più quanto non lasciasti in essa desiderar la tua osservanza verso gli augusti nimici, e la fede del tuo Senato! L' Europa si commosse dapprima per sorpresa al rumore del tuo ardimento, tac-

que per maraviglia alla costanza della tua impresa, applaudì finalmente per giustizia all' onore della tua vittoria. Nella serie di tante vicende quali spet-tacoli singolari non mi si offrono davanti agli occhi! Lascio da un lato le fatiche, i sudori, le vigilie, gli affanni di un popolo pacifico divenuto d'improvviso guerriero. I letterati uscirono dalle loro accademie, e i solitari dai loro chiostri, e scendendo dalle cattedre, e interrompendo le salmodie impugnarono spade, ed afferraron fucili: onde meritarono che i Padri Coscritti della Curia solennemente ringraziassero i santi ministri dell' altare. Rapisce i miei occhi, ed i miei pensieri e Paris Pinelli che, volato dall' Isola di Malta per soccorrere la sua Patria, pugna, direi quasi solo, contro a due mila, finchè insanguinato e lacero per le piaghe è preso dal numero, e gli vien tronca la testa; e il giovinetto duce valorosissimo Canevari che moribondo raccomanda il celarsi la sua morte ai soldati, onde ottenuta la vittoria non si perda il frutto della vittoria; e Giacomo Lomellini che in un furioso intestino sollevamento di sordidissima plebe, che voleva lanciare le fiamme e la rovina den-

cientro al Principesco Pretorio, oppone il suo corpo nell' atto che già si agitava la miccia incendiaria, e perora, e grida, e prega, e minaccia, e finalmente calma una procella di forsennati; ed in fra gli altri m'inchino innanzi al solio del prestantissimo Brignole, che con sapiente e felice temperamen-to di maniere e di consigli sostume la gravità dei nobili, frenò la temerità dei vulgari, intrepido umano magnanimo liberale sino a deponer nella zecca il be-ne sculto vasellame, imitato dai dovi-ziosi larghi donatori dell'oro dei loro scrigni, e dell'argento delle lor mense, e dalle dame medesime preste a trarsi le collane, e le smaniglie, rimanendo più belle in quel maestoso disornamento. Finalmente Genova è libera: e gli stessi Inglesi nimici dominatori colla flotta del suo ligustico mare le mandano colla novella della pace la congratulazione della vittoria per la sua fortezza, e per la sua costanza. I Genovesi ben difesa, e ricuperata la Patria assai magnificamente mostrarono, che il prisco valore delle anime Italiane si può ben talora sopire, estinguer non mai. Genuenses denique recuperata defensaque Patria satis magnifice ostenderunt vetus illud in Italia anidigressione sopra Castruccio Bonamiei, e sopra la lingna latina.

animorum robur sopiri interdum temporibus, extingui nunquam posse. Con tali parole termina il libro suo terzo de Bello Italico l'aureo Castruccio Bonamici. Ho ancora l'animo caldo dalla sua lettura. O Alembert, o Algarotti, o Bettinelli pregiato un tempo ed utile testi-monio de miei studi, e voi tutti quanti sieta letterati illustri nemici della lin-Breve gua latina, per lo Dio Apollo vi prego, e per le nove sante sorelle che mi con-cediate licenza di leggere e di studiare quella lingua che voi tante volte replicate essere una morta, anzi una sepolta entro a pochi libri. Io so che è ben trapassata l' età dell' oro; ma mi pare che Castruccio scriva collo stil d'oro. Leggo Tito Livio, Cornelio Nipote, Giulio Cesare, Castruccio Bonamici; é mi sembra di conoscere le scambievoli differenze, ma la disuguaglianza e la inferiorità dell' ultimo non ben affatto la riconosco. Se non più mi adopero a scrivere con quella lingua antica, almeno lasciate ch' io segua di amarla. Secondo voi altri preclari Signori sarò stato un imbecille a dedicarle tanta parte di mia giovinezza: ma non so pentirmene, perchè mi sembra di raccoglierne oggi in vecchiezza frutto dolcissimo.

simo. Ogni qualvolta leggo purissima latinità, un occulto sapore, ed una ineffabile lusinga mi tocca, e mi penetra, e m'irriga l'anima soavemente. E poi sappiate ch'io ho bisogno di rinnovellar tale lettura a purgamento dello stesso povero mio vulgare stile, il quale trovo sempre in pericolo di essere maculato ed avvilito per tanta peregrinità di vocaboli, per tanta irregolarità di sintassi, per tanta ampollosità di metafore, per tanta ignobilità di espressioni, onde sono contaminati e brutti tanti libercoli, tanti fogli, tante traduzioti libercoli, tanti fogli, tante traduzioni, che pur sono obbligato a divorare pazientemente. Colla lezione dei classici latini, e dei nostri maestri italiani, che imitarono i latini, io ammendo tratto tratto la mia locuzione, e la ravvivo, e la riconforto. Parmi (seppure questa non è un'illusione del mio amor proprio) che la lezione de'latini tinga qualche volta quasi di buono e sano colore la mia lingua ordinaria, e la illumini della materna onorevolezza e dignità.

Torniamo in fretta sul sentiero già da prima segnato. Terzo ufficio del cittadino si è illustrare la Patria. In molte maniere può esser illustrata, e prima

e l'illustrarla . Varie maniere

M 2

coll'

di illustrare la Patria . coll' armi, delle quali si è detto assai: appresso colle lettere, delle quali appe-na si può dire abbastanza. Quanta ga-ra non si destò nelle greche città per aver la gloria d'essere la natale terra di Omero? Nessun Ammiraglio domatore del mare fece veleggiando tanto onore al nome inglese quanto Neuton seden-do. E ciò che predico delle lettere, adattar si può, e si vuole a tutte le arti onorate, alla pittura, alla scultura, all' architettura. Urbino può ben essere una solitaria città nascostasi, dirò così, fra gl'interni sassi dell'apennino, che il suo nome, mercè il suo Raffaello, sarà sempre delizioso alle orecchie degli uo-mini liberali. Finalmente illustrare si può la Patria coi marmi, e coi bronzi, e colle arti meccaniche ben protette e colle fabbriche ben costrutte. Le fortezze, e gli arsenali, le dogane, ed i porti sì appartengono ai Principi. Le Repubbliche, ed i Comuni d'Italia nel trecento, e nel quattrocento alzarono quelle Curie immense dette della Ragione che adornano, ed insieme ingom-brano le nostre piazze. I marmorei ac-quedotti condussero dalle petrose viscere dei monti lontani le acque e per uso, e per sollazzo. I fiumi, e i torrenti ubbi-

bidirono allora ai ponti, ed alle sponde, benchè non fossero scoperti i metodi nuovi e sublimi delle matematiche: quando oggi tante volte si può dire: pontem indignatus Araxes. Intanto l' Algebra astratta siede sul lido, ma non vede quella rovina, perchè è intesa a far calcoli immaginari. A que' due secoli da noi in ciò vanerelli chiamati barbari, si possono ben applicare quelle parole di Cicerone (a): Atque illa impensa meliores sunt muri, navalia, portus, aquarum ductus, omniaque, que ad usum Reipublica pertinent . I privati possono inoltre coi palagj, e coi giardini abbellire la Patria: anzi possono essi medesimi col lor denaro concorrere alle solenni pubbliche decorazioni; e non so qual altro denaro mai sarà più glorioso. Unico ammonimento a darsi in siffatte splendide largizioni è che nella sontuosità si spenda pecunia giustamente acquistata. Pericle colle spoglie dell' in-quietato Peloponneso spese anche di troppo ne' vestibuli della Rocca Cecro-pia. Demetrio Falereo, che lo riprende, popolò di troppe statue tutta Ate-

ne:

<sup>(</sup>a) Cic. de Officiis lib, II. M 3

ne: ed egli aveva rubata la cassa sa-cra. Memmio arricchì Roma coi monumenti dell'ingegnosa Corinto: ed in Roma pure aperse Verre una galleria colle rarità della Sicilia, di cui saccheggiò i templi, ed i musei, via recandosi i i templi, ed i musei, via recandosi i simulacri nonmeno degli eroi, che degli Iddj: ma l'una si fu una rapina pubblica; l'altra fu una rapina privata: ed al più, qualora quegli acquisti volevano esser modesti, e parer virtuosì, erano furti sagaci. Il Signor Caulfield giudice principale del Tribunale del Banco del Re in Inghilterra lasciò negli anni passati trecento mila lire sterline al Re per far la guerra alle colonie di America. Dicesi che fu giudice d'integrità, e di dottrina; ma ch'era il massimo degli avari dei Dominj Britannici. tannici.

Quelli che sono signori spettabili nelle suddite città debbono procacciar loro tutte quelle onorevolezze, e quelle comodità di privilegi che ottener si possono giusta la consuetudine dei tempi, e dei Principati. Città Metropoli, e Città Prima erano prerogative diverse presso gli antichi. Metropoli dicevasi quella, che mandava colonie, e riteneva sopra di essi autorità come di madre a I Ros

I Romani dilatarono la significazione del nome, e chiamarono ancora città Metropoli o per la residenza del Re, o per la beltà sua, o per qualche benemerenza insigne verso di Roma. Arrivarono a dividere una Provincia, ed a creare in essa più Metropoli: e sulla decadenza dell'Impero l'abuso fu sommo, onde declamò Claudiano:

Provincia quaque superstes
Dividitur, geminumque duplex passura tribunal

Dividitur &c.

Infatti Nicomedia era già Metropoli; e Bitinia ottenne anch' essa di esserlo. Dione Grisostomo ha un bel discorso detto in Nicomedia per esortarla alla concordia con Bitinia. La prerogativa di tal vocabolo s' improntava sulle medaglie, e s'incideva sui pubblici monumenti. Gl'Imperatori urtati dagli ufficj, e dalle cabale diedero il titolo di Prima a due diverse città: e, così volendo, parve che volessero comandare ancora alla dialettica, ed alla grammatica. Queste replicazioni, e queste capricciosità cagionano oggi qualche turbamento d' idee agl' interpreti antiquarj. Spanhemio crede che il diritto di una città detta Prima consistesse nel M 4 prepresedere ai tempj, ai concilj, ai sacrafizj, ai giuochi nazionali. Inchino a giudicare che la opinion di Spanhemio sia giusta. Certa cosa è che gli affari sacri, e le preminenze sacerdotali erano in venerazione. Undici città dell' Asia spedirono ambasciatori: ed il Senato fu più giorni in esame pensoso per deliberare quale dovesse aver l'onore di alzare un tempio al divino Tiberio. Smirne fu prescelta. Nel procacciare alla propria Patria le onorificenze si vogliono cautamente rispettare sempre la verità, e sovente la temperanza, altrimenti si può destare o la critica, o il riso. Certe rivalità fra i piccoli paesi a chi ha delle idee convenienti nella testa sembrano puerilità. Quando gli sciami sembrano puerilità. Quando gli sciami delle api s'intimano guerra e si danno battaglia, pulveris exigui jastu si dissipano, e si acchetano. I Romani, i quali estimavano che tutto il mondo dovesse servire al loro divertimento, udendo le gare delle Repubblichette della Grecia, se ne burlavano, e le appellavano malattie greche. La parsimonia poi impreziosisce gli onori, e la prodigalità gli avvilisce. Ateneo narra che furono creati cittadini in Atene due, i quali non avevano altro merito che quello di

esser figli di un buon cuoco applaudito. Quei di Corinto sentirono più onoratamente di sestessi. I loro ambasciatori offersero il diritto di cittadinanza ad Alessandro, il quale a quell' offerta rispose con un sorriso: e che, soggiunsero essi non senza onesta alterezza: ignorate forse che voi siete il secondo dopo Ercole, a cui Corinto abbia fatto un onor di tal fatta? Allora Alessandro accettò il dono, e carezzò i donatori. Il monumento della statua pareva a Demostene dato a troppo buon prezzo ancora ad un Cabria, ad un Timoteo, ad un Ificrate. Demetrio Falereo ebbe tante statue in Atene quanti giorni ha l'anno. Io mi sarei vergognato in uscir di ca-sa. Ma il desiderio di avere statua passò ad essere un furore. Cancellavano i nomi, e ne scrivevano sui piedestalli degli altri, tagliavano teste vecchie, e ne innestavano di nuove: applicavano ad un macedone, o ad un romano un sasso sculto per un ateniese, o un tebano: onde si leggeva il nome di un cortigiano ito sempre in lettiga sotto alla statua di un militare che affronta un esercito, il nome di un sapiente sotto alla statua di un gladiatore. I Rodiani infra gli altri a tutti facevano statua per aduadulazione; ed alle statue cambiavano nome per economia. Dione Grisostomo li morde e li deride eloquentemente; perchè essi erano come cagnuoli lusinghieri che volevano festeggiandogli dintorno lambire le mani, e il viso d'ogni forestiero. Fozio, e Casaubono diconla la più pregevole orazione di Dione Grisostomo. Il dottissimo Ab. Cesarotti non è affatto di tal sentenza. Io vorrei per gloria di Dione Grisostomo che piacesse di più a un tanto uomo. Non dirò che tutta intera senza macula sia molto bellissima: ma dirò almeno che è piene di mali paggi belligimi

na di molti passi bellissimi.

Ma in mezzo alla luce, ed al tumulto delle Metropoli, e delle Capitali, di cui parliamo, che diremo de' paesi piccoli? Alcuni non pregiano che le città grandissime, e dispregiano eziandio le mediocri. Gian-Jacopo Rousseau non era di tal sentimento. Nell' Emilio nel tomo IV. alla pagina 314. della mia edizione assegna due indizi del buon governo, la popolazione, e la distribuzion della popolazione, la quale vorebbe essere eguale: onde di due domini, che contano la stessa popolazione, quello sarà più forte che l' avrà meglio, cioè più egualmente distribuita. Sono, se-

gue

gue egli a dire: le grandi città che spos-sano uno Stato, e fanno la sua debolez-za: la ricchezza, ch' esse producono, è una ricchezza apparente ed illusoria; c'è molto argento, e poca forza. Dicesi che la città di Parigi vale una provincia al Re di Francia; ma io credo ch' essa costi a lui più province. Parigi secondo molti riguardi è nutrita dalle province; e la maggior parte delle loro entrate si versano entro a tal città, e vi restano senza mai ritornare nè al popolo, nè al Re. Non si può capire come in questo secolo di calcolatori non ci sia uno che faccia vedere, come la Francia sarebbe più possente, se Parigi fosse annichilato. Non solamente il popolo male distribuito non è vantaggioso allo Stato, ma è più rovinoso che la stessa spopolazione; poichè la spopolazione dà un prodotto nullo positivo, ma la consumazione di un popolo malamente steso dà un prodotto negativo. Quando odo un francese, e un inglese pieni della grandezza della lor Capitale disputare quale abbia più abitanti è per me come se disputassero insieme quale de' due popoli ha l'onore di essere più mal governato.

Lasciamo da un lato le speculazioni di Rousseau, il quale incomincierebbe la serie de'suoi benefizi verso la Fran-cia col bruciare Parigi. Anche il Signor filosofo Mercier finisce il terzo tomo del suo Ritratto di Parigi colla supposizio-ne di appiccare il fuoco a certi cantoni: ma egli userebbe la gentilezza di avvima egli userebbe la gentilezza di avvisare gli abitatori un anno avanti. Per altro Rousseau prima di morire andò a seppellirsi nelle sue angustie più fitte e popolose, dove il raccogliere un raggio obliquo di sole puro è una rarità. Nascere in ampla cittade può essere una gloria, ed è sempre una comodità, abbondando in essa non meno gli ornamenti della vita che i presidi della dottrina. Nelle grandi città si eccitano le idee grandi; nè il fino costume degli uomini si può sorprendere, nè apparauomini si può sorprendere, nè appara-re altrove. Bourdalove, e Molier aveano bisogno di una corte appunto per poterla istruire: siccome Bramante, e Buonarrotti avevano bisogno di quella Roma, e di quella Firenze che adorna-rono. L'ingresso che fa Plutarco alla vita di Demostene è da notarsi. Egli cita l'elogio di Alcibiade scritto da Euripide ( o da altro autore che sia ) dove si afferma che per esser beato è necessario innanzi a tutto nascere in una città illustre. Per altro a chi è nato in me-

mediocre contrada non è interdetto l' esser magnanimo e glorioso. Il catalogo di uomini eccelsi nati in umili paesi è infinito; e contava qualche rinomatissimo terriere eziandio la piccolissima Egina isoletta posta di rimpetto al Pireo, la quale Pericle voleva che si levasse via, come dalla faccia si leva un bruscolo. Il paese nativo vuolsi dall' amoroso cittadino rialzare per ogni possibil maniera studiosamente: nella quale studiosità schifar tuttavia si debbe il troppo; perchè l'eccesso in simili esaltamenti negli animi difficili fra gli stranj eccita lo sdegno, nei miti il riso. Per altro la stessa mediocrità riesce come un invito geniale a farle del bene. Chi diviene un uomo di garbo, diviene con ciò solo un uomo benefico alla sua Patria. Favellava io un giorno con un giovine, il quale sentiva come vergogna d'esser nato in paese piccolo. Io non giudicai di dover secondare quella leziosaggine, e gli risposi con mo-do agretto: ella si faccia un uomo gran-de, e così incomincierà a far grande anche il proprio paese. Ma il fatto si fu che il suo paese restò piccolo come prima. Il mio detto ha somiglianza con quello di Plutarco, il quale nato in Che-

Cheronea confessa di esser nato in piccola città della Beozia, ed aggiunge: e perchè più piccola non divenga, amo di farvi soggiorno. Il Signor Abate Cesarotti lo critica e come poco modesto, e come freddo. E quanto alla poca modestia certo ha ragione; ma convien ricordare che la umiltà non era la virtù dei virtuosi pagani a noi cristiani inse-gnata da Gesucristo. Quanto alla secon-da taccia io non sento gran freddo: ma forse il mio sensorio critico non sarà ora abbastanza dilicato. Giovanni Boccaccio non arrossì mai, anzi usò sempre chiamarsi da Certaldo: eppure gli antenati del Boccaccio si erano traspor-tati in Firenze: anzi il Manni pretende che fosse nato in Firenze; e l'Abate Antonmaria Salvini pretendeva di avere scoperto che nacque nella strada detta al Pozzo Toscanelli. Ma egli il Signor Giovanni Boccaccio nella iscrizione preparata da se al suo sepolcro nomina la villa di Certaldo come sua patria. E Cicerone medesimo, che fu poi da Catone stesso detto il padre di Roma, non si vergognò di esser figlio di Arpino: anzi aveva scritto un poema in lode di Mario appunto perchè arpinate.

L' estremo, ed insieme il precipuo Qua dovere del cittadino è ben costumare è co la Patria informandola con onesti e bel- mare la li costumi. E per la bellezza dei costumi non intendo ora le avvenenti e culte fogge del vivere e dell'usare, ma intendo le virtù, e la religione. Questo capitolo è veramente gravissimo; ed in grazia sua confesserò ingenuo di aver impreso a scrivere il libro. Tutti i politici, che meditano intorno alla civiltà, si assottigliano di ritrovare i mezzi acconci, onde le Monarchie, e le Repubbliche abbiano durevole vita e ben confermata. Io affermo alla durevolezza degl'Imperi non bastare nè l'esercito sempre apparecchiato per lo numero formidabile, e più ancora per la disciplina, nè la lunga pace donata dal rispetto, e dal timor dei vicini, non la ricchezza immensa condotta dai porti, e dai lidi lontani: ma sostengo e contendo che alla perseveranza di ogni governamento civile sia necessaria la giustizia, e la religione. Senza guardare il costume giusto e religioso si corrompono i popoli, ed appoco appoco per serpente occulto veleno si contamina la interiore organizzazione de' Principati. Non cadono già essi repentina-

mente, ma insensibilmente decadono; ed a un urto improvviso che sopravven-ga si accorgono d'essere infermi. Sono oppugnati e più frequentemente e più pericolosamente dai vizj, che dagli eserciti. E con ciò solo bastevole risposta intendo di aver data ad un certo pensiero, che può passar per la mente al mio lettore, il qual opponesse degli Stati fiorenti insieme e viziati. Nè queste mie asserzioni meritano di essere spacciate come zelanti malinconie. Non ha guari è uscito da uno Svizzero (a) ottogenario sopra tal argomento un libretto senza nome sensato assai, che un sapientissimo uomo oggi preclaro Cardinale di Santa Chiesa scrisse da Vienna significando qualche desiderio che per me fosse riprodotto in Italia. Che se bramasse alcuno di udir trattata questa quistione dalle prime vecchie teste del mondo, ascolti Scipione Africano il distruggitor di Cartagine, e Lelio amico suo celebre, ed il gran filosofo, e il gran politico Marco Tullio. Cicerone aveva lavorata un'opera con lungo ed intenso studio, come egli confessa, in-

---

<sup>(</sup>a) Polier de S. Germain de Lusanne.

torno alla Repubblica; e per Repubblica intende ogni governo. Questi libri, ch'egli pregiava, ed amava, sono oggi periti. Ai tempi di S. Agostino (a) vivevano; e questo letteratissimo Padre della Chiesa ce ne ha conservato un frammento prezioso e caro. Nel volume dottissimo intitolato della Città di Dia ha un agrirolo con sulla fronta que Dio ha un capitolo con sulla fronte queste parole: que sententia fuerit Ciceronis de Romana Republica. Dice dunque S. Agostino che coloro, i quali non bada-no di qual ignominia di costumi s' insozzi la città, purchè vigorosa sussista (b), ascoltino non tanto ciò che asserisce Sallustio, il quale non dubita di rinfacciare alla Repubblica Romana di esser ai suoi giorni già pessima, ma Ci-cerone, il quale francamente sostiene che ai suoi era essa perita, e del tutto venuta manco. Eppure alla stagione di Marco Tullio non s'erano perdute nè battaglie, nè dominj, e i barbari rispettavano i confini, e i pirati sgombra-

<sup>(</sup>a) De Civ. Dei lib. II. cap. 21.
(b) Quanta morum pessimorum & Aigitiosorum labe ac dedecore impleatur, sed tantummodo ut consistat, & maneat. Ibidem .

vano il mare all'apparir delle vele lavano il mare all'apparir delle vele la-tine, ed i Re tuttavia chiedevano la clientela del Senato. Nel dialogo Cice-rone introduce Scipione Emiliano, il quale una ben amministrata Repubbli-ca assomiglia a una musica ben tem-perata; ed afferma non potersi dare tal ben amministrata Repubblica senza che essa non professi giustizia. Indi Scipio-ne, usando della opportunità, prese a dire con alguante copiose parole. cone, usando della opportunità, prese a dire con alquante copiose parole, come la giustizia era ad ogni città giovevole, e nocevole la ingiustizia (a). Un certo Lucio Furio Pilo era in quel congresso dottissimo; e pregò che si compiacessero di trattare con diligenza, e con pienezza quella quistione intorno alla necessità della giustizia; perchè era opinione ricevuta dal vulgo non potersi reggere una Repubblica sine injuria, cioè senza ingiustizie: Scipione acconsentì volentieri che si esaminasse bene la controversia: e che si mostrasse esla controversia; e che si mostrasse esser falsa questa proposizione, non poter-

<sup>(</sup>a) Eam sine justitia nullo pacto esse posse; ac deinde cum aliquanto latius disseruisset quantum prodesset justitia civitati, quantumque obesset si abfuisset &c. Ibid.

tersi governar la Repubblica senza ingiustizia; e verissima questa seconda potersi, e doversi governar la Repub-blica non con una qualunque giustizia, ma con una giustizia affatto somma (a). Nel terzo libro dunque il giorno apprèsso pugnò l'Africano con tanta contenzione contro della ingiustizia, che non pugnò con maggiore contro di Cartagine. Notasi che disputò magna conflictatione. Veniva acceso l'ardor della disputa dal contraddire di Pilo, il quale tuttavia per onor suo protestò di sentire nell' animo altrimenti. Egli si assottigliò di provare che era un impossibile affare governar Repubblica non ingiuriosamente, cioè senza accuse d'ingiustizie commesse. Dopo l'una, e l'altra arringa fu supplicato Lelio da tuttii presenti di quella conversazione. Lelio rogantibus omnibus imprese a ragionare, e fortemente, e splendentemente difese la giustizia, e defini nihil tam ini. micum quam injustițiam civitati, nec omni-

110

N . 2.

<sup>(</sup>a) Rempublicam sine injuria regi (altri legge geri) non posse: proposizione falsa: Rempublicam sine summa justitia regi non posse. Ibidem: proposizione vera sostenuta da Scipione.

no sine magna justitia geri aut stare pos-se Rempubblicam. Cicerone poi nel prin-cipio del quinto di quei sapientissimi libri smarriti parlava da se, e non a nome di altri. Egli, citato un verso di Ennio.

Moribus antiquis res stat Romana,

xirisque:

dolevasi che ai suoi giorni essi avevano ricevuta la Repubblica dai maggiori, quasi una pittura egregia di buondisegno, ma come mortificata, e sul
perdere le sue tinte; e dolevasi vie
maggiormente ch' essi non avevano data opera a ricolorirla ed avvivarla. Finalmente M. Tullio conchiudeva colle seguenti sincere ma tristissime parole: Rempublicam verbo retinemus, reipsa vero jampridem amisimus.

Il maraviglioso Cicerone che forse meglio di ogni altro Romano sapeva conoscere le forze, e le debolezze di Roma, giudicò quando diede alla luce i libri de Republica, che fu l'anno appunto del suo consolato, che la Repubblica fosse già finita, non già oppressa dall'armi straniere, ma consunta dai vizi domestici. Senza le congiure di Catilina, senza li furori di Clodio, senza le rivalità di Cesare, e di Pompeo, senza i con-

i conflitti di Marcantonio, e di Ottavio la Repubblica Romana sarebbe perita. La sua caduta era già preparata, ed era necessaria. Se non insorgevano quelle discordie, quelle proscrizioni, quei triun-virati, altre faci si sarebbero accese, ed altre pesti; ma sempre la storia di quella età sarebbe stata la storia della rovina di Roma ingiusta e irreligiosa. Questa è una confermazione illustre di ciò, che notai di sopra, per la mancanza dei buoni costumi, e per l'abbondan-za dei vizj illanguidirsi lentamente le Comunità, e gl' Imperj. Cicerone riconosce la decadenza di Roma per difetto delle virtù non del braccio, ma dell'animo sino dai tempi di Scipione Africano il giovine, la morte del quale ac-cadde nell'anno 624. di Roma, e però settanta anni prima che Cicerone scrivesse.

Nè opponga già altri ancora che per la giustizia senza ingiuria voluta dal congresso di quei sapienti s' intenda la equità delle guerre, la fede delle alleanze, la custodia degli averi, la santità delle leggi: insomma che s' intenda li reggitori solenni dei popoli dover esser giusti; ma che ingiusti senza detrimento pubblico possono essere li pri-

vati. Questo è un errore. La perfi-diosa e sanguinaria congiura di Lucio Catilina accennata di sopra non fu che una unione sorta fuori dalla feccia di Romolo, che un ammasso di nobili avviliti, che aveano perduta la riputazione, e gl'impieghi, di giovani libidinosi, che vedevano chiudersi loro in faccia per mancanza di soldo la taverna, e il lupanare, di militari disonorati che anelavano all'assalto della roba ed al latrocinio, di cittadini e plebei per ogni viziosità facinorosi e sfrenatisšimi.

I Principati sono composti dagl' in-dividui particolari: e se questi saranno universalmente ed abbominosamente corrotti, appena fia mai che il saggio Principe possa colla più saggia legislazione emendarli, ed infrenarli. Quindi è che sempre io giudicai essere agl' Imperjuti-lissimo lo zelo di chiunque istruisce il popolo nelle dottrine ricevute da Cri-sto; perchè da esse impara che bisogna riverire le potestà temporali, che biso-gna ubbidire agli editti, che bisogna pagare i tributi imposti, che bisogna all' uopo, militare sotto i vessilli de' Principi, e sempre insomma dare a Dio quello che è di Dio, ed a Cesare quel che

che è di Cesare. Qualora un paroco fa la domenica il catechismo, qualora un predicatore la quaresima sale al pulpito, e si studiano spiegando i doveri dell'Evangelio di formare de' buoni cristiani, formano a un tempo stesso de' buoni sudditi; e però trattano sempre la causa pubblica dei Principati. In un castello, in una borgata, in una villa può essere qualche volta più utile al-Principe un convento di Frati che la guarnigione di una cittadella. Ma, disputando io che è dovere del cittadino il ben costumare la Patria, discendiamo dalla Repubblica considerata nella sua generalità alla Repubblica distinta ne' suoi privati individui. Affermo che ognun deve esser sollecito a procurare il buono e laudevole costume degli altri compagni è concittadini. E primieramente sarà vero amor della Patria l' astinenza da ogni scandalo. Colle mie orecchie udii ricordare in qualche città le epoche, e le persone, onde trassero loro origine certi libertinaggi; e non mancavano eruditi nelle cronache licenziose del proprio paese, i quali asse-gnavano l'anno, in che si chiamarono per la prima volta da Francia le femine ballerine a vezzeggiar sulle scene pa-N 4 trie:

trie: e determinavano le epoche, quando incominciò a pervertirsi colle veglie l'ordine delle notti, e dei giorni, e ad ammollirsi la severità italiana, aprendosi l'adito nelle case signoresche alle visite confidenziali, e ai dichiarati corteggiamenti. Chi è nato da chiaro san-gue, e chi abbonda di lauta ricchezza sappia che i suoi fatti mettono uno splendore, e i suoi peccati vestono un' autorità, onde il volgo che vive d'imitazione alza gli occhi verso essi, e se non può ricopiarli, almeno li riverisce. Dunque sarà un voler bene alla Patria il promovere in essa il buon costume. La massima di Cicerone sarà giusta eternamente, che sarà felice quella città, la quale non solamente sia opibus firma, copiis locuples, gratia ampla, sed que simul virtute honesta sit. Senza la Religione verso Dio non potrà lungamente reggersi ben regolata una società. Haud scio, an pietate adversus Deos sublata, fides etiam, & societas humani generis, o una excellentissima virtus tollatur. Così pure dice l'ammirabile Cicerone (à).

É qualora affermo la necessità della

Re-

<sup>(</sup>a) De nat. Deor. lib. I. n. 4.

Religione, intendo della Religione cristiana e nostra; perchè suppongo ora che si ammetta e si professi la medesima. Questo non è il luogo da entrare alle prove di ciò che debbo suppor già provato. Solamente osservo giustamente che se per conservare una Patria i filosofi assegnano, ed i politici confermano che è necessario conservare il buon costume per conservare la Patria, nessuna altra Religione sarà più opportuna a esserne la conservatrice che la Religione cristiana; perchè niuno negherà che la Religione cristiana non sia la più vigilante e sollecita promotrice del più esatto e puro costume. L'ultimo capitolo del libro del contratto sociale di Rousseau in favor dei pagani non è solamente un tessuto di stravaganze, come è tutto il libro, ma (mi sia permesso il dirlo con libera voce oltre al mio costume ) è un tessuto di follie : ed alla stagione in che lo scrisse forse incominciava la nota turbazione del suo cervello. Ancora Odoardo Gibbon in due vituperosi capitoli della sua storia (a) significa desiderare che il mondo

<sup>(</sup>a) Della Decadenza e Rovina dell'Impero Romano.

do per esser buono ritorni pagano. Se-condo lui però siccome era bello l'ado-rare i furti di Mercurio, e quegli altri furti diversi di Venere, così laudevol sa-rebbe stato, e lo sarebbe adesso l'imi-tarli. Non potendosi poi da lui negare la evidenza, e la energia di tante su-blimi virtù fra noi infuria e sclama che la Morale cristiana è fanatica, eccessiva, contraria ai principi della natura, condannata dalla ragione che ama la fredda menata dalla ragione che ama la fredda mediocrità. Cotesti signori sono maravigliosi. Insegnano con qualche verità in
qualche senso, (ma per farne una obbiezione fuor di proposito contro all' Evangelio, il quale prescrive il moderare, ed il mortificare le passioni, ) che
per essere eroi bisogna esser caldi, ed
appassionati: indi insegnano che per essere ragionevoli bisogna essere mediocri
e freddi. Essi o si contraddicono, o esigono per condizione dell' eroismo la perdita della ragione, cioè che per divenire eroe convenga prima diventar pazzo.
Il Gibbon meritò di essere confutato da
due suoi inglesi; e meglio forse lo sarà due suoi inglesi; e meglio forse lo sarà presto da un italiano. Il Waburtton da filosofo sostiene che la Religione cristiana sia il più fermo appoggio degli Stati: e ciò ha confermato poco fa da politico il celebre Necker, non dubitando di asserire che il buon costume otterrà ciò che non potrà ottenere il buon governo. Non posso contenermi dallo tra-scrivere a questo luogo un passo che è nel terzo tomo del Signor Necker. Egli tratta de' settecento Ospedali che saranno nel regno di Francia, e che vorrebbe vedere ben regolati. Sul fine del capitolo sedicesimo non può non rivolgere il suo guardo pietoso verso i figli esposti ed abbandonati. Dice che da due mila ogni anno se ne recavano a Parigi da paesi sprovveduti di asili per tali piccole creature, col disagio e colla morte di moltissimi. Porta un decreto del Consiglio, che divieta tali trasporti da luoghi lontani, e ricorda la pietà del Re che discende a pregare di procurar loro albergo caritatevole in luoghi più vicini. Il Signor Necker osserva con dolore che il male cresce col crescere del rimedio, e che il popolo vizioso abbandona a carico del Pubblico gli sfoghi occulti delle sue private passioni; e tanto più dimentica i doveri di padre, quanto vede più esercitarsi da S. M. quelli di Sovrano. Giudica egli che il disordine deggia imbarazzare un giorno il Governo; e dopo siffat-

te considerazioni conchiude così (a) Io non posso trattenermi d'invitare i Curati, e tutti li ministri della Chiesa a raddoppiare il loro zelo per rimovere il popolo colle istruzioni da questi delitti, contro ai quali le leggi hanno sì poco potere. Questa è un' occasione fra tante altre, in cui si sente come il soccorso della Religione è necessario al mantenimento dell' ordine pubblico. Conoscerebbe ben poco l'imperfezione di tutti i mezzi dell'amministrazione chi fosse indifferente a questo possente ajuto. L'uomo illuminato può amar la virtù per se stessa: ma la classe numerosa degli uomini sproveduta dei soccorsi della educazione, e sconcertata incessantemente dalla miseria del suo stato, ha bisogno di essere sostenuta per una idea rapida del bene, e del male, e per un sentimento di timore, e di speranza, che la regga in mezzo alle tenebre. Filo-sofi del nostro secolo contentatevi di aver liberata la Religione dai pregiudizi d'una dura intolleranza (b): ma voi avreste un gran torto se volesté di più; deh lasciate agli

<sup>(</sup>a) De l' Administration des Finances de la France tome III. chapitre 16. (b) Il Sig. Necker è protestante.

agli uomini il freno più salutare, e il più

consolante di tutti i pensieri.

Commossi dall' autorità degli uomini versati nella cognizione del governare noi pure, mi diranno alcuni, siamo della opinione che la Religione (e la Religione Cristiana Cattolica Romana se così vi piace) sia necessaria nella sua sustanza: ma non giudicheremo giammai che sieno necessarie certe vane osservanze proprie de' cattolici. Chi mai potrà provare che serva al buon costume, e però, come ci si dice, alla conservazion della Patria, che i cittadini (per recare un esempio solo) nel venerdì, e nel sabato mangino delle uova, ma non possano mangiare delle galline, le quali fanno le uova?

Rispondo che la Religione cristiana che è Religion rivelata ha, e debbe avere culto esterno, capo visibile, riti, liturgie, regole. Se l'uomo che professa questo Cristianesimo disubbidirà ai suoi metodi, e disprezzerà certe sue leggi, sarà tosto un cristiano cattivo apparecchiato a non curare questa Religione ancora nell'altre; e però sarà irreligioso; e però, secondo il detto sinora, sarà un cattivo e malcostumato cittadino. E giacchè gli avversari vogliono

celiare sul mangiar pesce, e sul man-giar carne, sul mangiar uova, e sul mangiar pollastre, mi permettano che porga loro una supplica di lasciar che si faccia dai cattolici per la Patria celeste ciò che da altri si fa per la Patria terrena. Ecco una notizia tratta dal tomo decimo sesto di Raynal. I Protestanti non osservano i digiuni di S. Chiesa, nè fanno il venerdì, ed il sabato: eppure nella nuova Inghilterra che abbonda di presbiteriani, quando una famiglia può far fede con giuramento al Governo di aver mangiato due volte alla settimana per un anno pesce salato, è esente da parte delle imposizioni. Essa in primavera pesca lo scombro all' imboccatura del fiume Pentagoet: vicino a Boston nel centro della costa v'è tanto merluzzo che il Capo-Cod, malgrado la sua sterilità, è una delle parti più popolate della Colonia. Inoltre la nuova Inghilterra spedisce dugento navigli di trenta cinque in quaranta botti l'uno al gran Banco a Ter-ra-nuova, all' Isola-Reale che fanno tre viaggi in tutta la stagione, e riportano almeno cento mila quintali di merluzzi. Se gli accidiosi fra i cattolici potessero digiunando pagare il campatico, e diminuire i tributi, credo che farebbero volentieri delle vigilie magre. E poi nessun ha da ridere su queste astinenze nostre; perchè nell'ultima guerra pochi anni fa abbiamo letto un editto degl' Inglesi intimante digiuno, ed implorante l'ajuto del Dio delle vittorie per vincer gli Americani; e ne abbiamo letto un altro degli Olandesi per

vincer gl'Inglesi.

- Ma io raccolgo le forze del mio raziocinio entro a linee ristrette, ed affermo queste due sentenze vere. L'uomo che osserva esattamente la legge cristiana è un uomo probo: e l' uomo probo sarà un buon cittadino, che sarà utile alla sua Patria; perchè così esige da lui e la sua legge, e la sua probità. E' un inganno solenne l' immaginare che il fedele osservatore del Cristianesimo sia un pigro devoto inutile al ben pubblico, ed alla civil società. Sarei infinito, se volessi citar tutti gli esempi di uomini pii, ed accomodati al comun temporale vantaggio che mi si affollano avanti ai pensieri: pure mi vien talento di produrne uno italiano, e d'illuminarlo con alquante illustri parole.

lo sento nascermi la tenerezza, e per

tutto il cuore diffondersi qualunque vol-ta mi ricorda di S. Carlo Borromeo: e nel commovimento della tenerezza non dubito di asserire a me stesso, e ad altri che nessun paese troverà fra suoi cittadini uno che di lui più benefico sia stato mai alla sua Patria. Fu quel cavaliere veramente l'uomo di Dio, e fu veramente l'uomo del popolo. La Religione santificò, ma non restrinse la magnificenza dell'animo signorile. Vissuto dalla prima giovinezza nella urbanità, e nella luce della corte del suo Pio IV. imparò ch' era nato grande. Egli, per se sì moderato, e frugale, seppe infatti giusta ogni conveniente grandezza albergare Arrigo III., che ritornava dalla Polonia al trono di Frantico del suo Pio IV. cia, e la Imperatrice Maria figliuola di Carlo V., e moglie prima del secondo Massimiliano. Sino dalla sua legazione di Bologna esercitò la magnificenza ornando di bronzi, e di marmi la piaz-za, e il liceo. Arrivato alla sua Milano riedificò l'arcivescovile palagio, e le scuderie, e le carceri. Coll'opera del celebre Prelato Ormaneto istituì l' almo Collegio Borromeo in Pavia condotto poi dal nipote pari splendido il nipote Cardinal Federico alla presente am-

amplitudine. Innalzò il sontuoso tempio sacro alla Madonna del Rho; e partito dal duomo festosamente col Governator di Milano fu lieto di gettare la prima pietra al bellissimo tempio de' Gesuiti che tanto amava. Ed in ogni sua fabbrica si ammirava colla sontuosità dell' impresa la dignità dell' architettura. E quali non furono le sue regie liberalità? Disegnato Vescovo di Milano fece in Vinegia, ed in Genova monetare sua argenteria per trenta mi-la scudi che distribuiti nelle mani dei poveri formarono come la pompa del suo ingresso. Inaudita largizione fu quella di vendere il napoletano principato di Oira a un di presso per qua-ranta mila zecchini, e in un giorno solo farne limosina di tutti: ed a limosina furono destinati pur altri venti mila venuti a lui per lascito di Donna Vir-ginia della Rovere sua cognata. Questi modesti spettacoli della limosina, e questi cittadineschi dispensamenti meri-tano miglior plauso dalla ragione che non gli strepitosi sollazzi dati al Popolo Romano dai prodighi edili che insan-guinavan per fasto le arene colle pugna dei gladiatori furiosi, e delle bestie africane. Che se gli edificj erano pubblici,

ci, ed eran gloriosi, erano essi medesi-mi diretti a far la sua Patria più costu-mata, e più buona nell' atto di farla più bella, e più agiata. Eziandio se-condo politica, siccome è necessaria ad uno Stato la Religione, così necessarj ne sono i ministri, che i politici appel-lano li sacrificatori. Dunque Carlo Borromeo, che intendeva appartenere questi a se in singolare maniera quasi la più congiunta famiglia sua, a educarli si accinse diligentemente, onde forma divenisser del gregge, dottori di retto sapere, e maestri di puro costume. Tre seminarj fondò in Milano; e tre nella diocesi di Milano: e queste fondazioni non erano solamente alzarne i domicili coi sassi, ma provvederne le mense colle entrate, ma abbellirne gli altari colle suppellettili, ma popolarne le bi-blioteche coi volumi. I più illuminati fra essi ben quattro volte raccolse in si-nodi reverendi per chiedere lor pareri sopra il savio reggimento del popolo, egli che tanto studiosamente aveva promosso nell' universale Concilio di Trento la riforma del mondo. Dall'ecclesiastica gerarchia discese a tutti i bisogni degli ordini secolari; e dopo aver so-stenuta ed onorata la Religione, nella gua-

quale è riposto il primo vigore di ogni buon governo, si aggirò intorno coll' esame a tutto l'edificio sociale, e di ottimi presidj lo provvide, e lo rafforzò. Oltre ai languori del corpo, e della mente ne' vecchj, ne' mentecatti, ne' malati di ogni maniera, le femine permalati di ogni maniera, le femine pervertite, le spose mal maritate, le fanciulle pericolanti trovarono dall' opera sua rimedio, o custodia. Il pentimento, e l'innocenza erano del pari sotto alla sua protezione: benchè, a dir vero, godesse in generalità anzi impedire il male provvedendo, che medicarlo o gastigarlo piangendo. Ad ogni genere di persone del più contaminato ed ignobile vulgo della sua grande città propagò o le sue vigilanze, o le sue curagò o le sue vigilanze, o le sue cura-zioni. I piccoli montanari stessi, che giù discendevano dalle rupi nevose degli Svizzeri vicini, e nelle piazze le lo-ro aspre mani, e le loro curve spalle sottomettevano ai servigi più duri, sentirono le carezze della sua carità. Già quelli tra gli Svizzeri, ed i Grigioni, che alla sua custodia eran commessi, formarono sempre una porzione diletta delle sue cure. Fondò per l'Elvezia un Collegio che pervenne a godere la entrata di otto mila scudi. Tre delle loro

vallate ebbero una sua visita amorosa, inerpicandosi talora carpone su per que' dirupi, e su per que' ghiacci, ed entrando faticosamente in misere borgate, ed in affumicati casolari. Ma a provare che S. Carlo Borromeo fu un cittadino alla sua Patria beneficentissimo dirò più distintamente cose più sensibili, e che dal mondo si sogliono più pregiare. L'anno cinquecento e settanta gittò strema carestia. Il Cardinal Borromeo comperò pane, e cibò la sua Milano. Il Duca di Albuquerque Governatore per lo Monarca delle Spagne imitò l'esempio del Vescovo con altri ricchi: ma il Vescovo spese tanto che s'indebitò. Andando al palagio di lui si apriva agli occhi una scena nuova, ed una nuova grandigia. Le sedie eran di legno, le bianche pareti erano segnate da pochi quadri, gli utensili scarsi e sparuti: ma all'ingresso del cortile schierate si vedevano capaci caldaje fumose, entro a cui bollivan carnami. fumose, entro a cui bollivan carnami, e minestre che li famigli del Cardinale dispensavano a sordida turba affamata. Quei vestiboli, e quegli atri avrebbono allora messo a miei occhi splendor più solenne e glorioso che se avessero le logge tumultuato da stuolo d'inargen-

80-

gentati servitori, e quelle pavimenta risonato dagli urti dei cocchi dorati, e dalle percosse delle zampe di destrieri generosi. Nelle tacite ore della notte aggiravasi per le contrade a cavallo qua-si solitario in traccia di famelici, e di bisognosi non con altro treno che di alcuni servi, che gli recavan davanti ceste e sporte con dei mangiari, e che egli seguiva con una borsa di denajo aperta pendente dal collo, e coperta dall'epi-scopale roccetto. Ma il flagello della fame fu vinto appresso da quello di una peste famosa negli annali infausti di Lombardia. Qual più miserando aspet-to, e più atroce, e più pauroso di quel-lo funestissimo della pestilenza, la quale maceri, ed affligga, ed impiaghi, e strugga una moltitudine immensa? Quella Milano, che ora risplende di fioriti panni, che ora abbonda di squisite men-se, ch' ora si allegra di giulivi festeggiamenti, ai tempi di S. Carlo intristì taciturna squallida gemebonda. La peste spogliava del pari i palagi, e i tu-guri. Gli abitatori vivi mancavano alle case; ed ai morti mancavano i feretri, ed i sepolcri. Io non ho la tetra vaghezza di funestare la immaginazion del lettore con descrizioni lugubri. Restrin-

gomi ad asserire che la vigilanza, e la cura di quel tanto periglio fu tutta del Borromeo; e che il Borromeo fu il padre di tutti, e però il vero padre della sua Patria. Non lo descriverò nell' atto di rinnovare, benchè quaresima non fosse, la cerimonia di spargere sul-le teste il cenere penitenziale, cenere che avrà ricordata allora la umana cache avrà ricordata allora la umana caducità, eziandio cadendo sopra biondi capelli, e sopra fronti giovanili, più che non la ricorda oggi dopo le cene, e le danze sparso sopra le fronti appassite, ed i cranj canuti. Non lo descriverò in atto di portare un inalberato pesante Crocifisso, in cui egli pastor amoroso e mediatore fra la terra, ed il Cielo teneva fissi immobilmente gli occhi bagnati di lagrime; mentre intanto le ignude piante straziate bagnavan di sangue gli sterpi, ed i sassi. Non lo descriverò arrestato colla divina Eucaristia in mano da una ambasceria pubblistia in mano da una ambasceria pubblica, perchè si astenesse da quella amministrazione de' Sacramenti, e guardasse più la sua vita, dalla qual dipendevano le vite di tanti altri: egli s' intrattiene sorpreso, ascolta grave, risponde amorevole, ed entra pietoso alla camorevole, ed entra pietoso alla camorevole. mera di un sacerdote, cui vuole prestare il viatico. Ometto simili cose; perchè non esalto ora Carlo Borromeo come un Vescovo, nè come un Santo; lo esalto come un cittadino utile, e come un provveditore politico. Allontanatosi dalla città il Governatore supremo, ricovratisi li nobili cospicui negli asili dei loro feudi, e delle loro castella, egli chiamò i rimasti, e costituì una novella forma di legislazione, e di correggimento. Intanto i servitori dimessi dalle famiglie, i garzoni licenziati dalle botteghe, gli artefici oziosi di ogni mestiero formarono colle mogli desolate, e coi figli famelici uno squadrone, umile bensi e supplichevole, ma confuso e disperato che assali coi lai, e colle lagrime il palazzo dell' Arcivescovo. Dimorare in Milano era un' afflizione, uscirne una impossibilità; perchè i Mila-nesi erano interdetti dal fuoco, e dall' acqua per ogni società delle vicine contrade. Non si sgomentò l'intrepido uomo. Di tal gente creò soldati, sentinelle, infermieri, fornaj, cuochi, lavatori di lini, purgatori di lane. Quattrocento più scelti adunò in Melagnano al palagio detto della Vittoria fabbricato dal Re Francese Francesco primo : ed ivi determinò una disciplina di ore, e di · Q 4 OC-

occupazioni che fu maravigliosa. Per suo consiglio si costrussero fuor delle porte solitari recettacoli, e villerecce capanne. Usciva anch'egli fuor delle mura per li dintorni a cavallo; nè dalla sella giù discendeva per riposare, o per mangiare; ma solamente per provvedere, e per consolare. Se assiso sul suo destriere aveva con poco pane calmata a disagio la natural indigenza, dopo le diurne fatiche e scorrerie attendendo sulla tarda sera una frugal cena, desulla tarda sera una frugal cena, de-fraudò qualche volta anch' essa l'espet-tazion dei famelici. Fu a suo carico tazion dei famelici. Fu a suo carico nel tempo della pestilenzia il pascere ogni giorno da sessanta in settanta mila persone. Il denaro non mancò: eppure allora sì tacquero le gride degli onerosi tributi, e s' interruppero le esazioni degl' inquieti gabellieri. Le sue prediche, ed i suoi prieghi trassero dalle mani e dalle orecchie delle matrone pendenti, e anella: ma egli si trasse il primo dal dosso le vesti, e le lenzuola dal letto, che donò poi intero ad un poveretto. Ottocento braccia di panno rosso, e settecento di pavonazzo si misurarono per coprire carni nude di miseri. Già prima gli argenti, e le pellicce erano passate dall' Episcopio allo Spedale dei vec-

vecchj. Non più restarono in casa nè portiere, nè tende, eccetto la fodera di un tappeto che divenne la coperta della sua tavola, e conservò tal onore sino alla morte di lui. Insomma il munifico cittadino diede tutti gli averi per soccorrere a tutti i bisogni, bisogni mol-tiplici, cotidiani, improvvisi, miserandi, che tutti credeva egli essere bisogni veracemente e propriamente suoi. Pensò sistemi, dettò leggi, scelse mini-stri, preservò sani, divise infermi, di-stribuì ospizi, rinserrò alberghi, inviò esploratori, determinò custodi, alimentò nutrici, e fece ai lattanti pargoletti prestar servigio eziandio le capre, vegghiò giorno e notte, scorse ogni loco, visitò pressochè ogni malato sino a recarsi via in seno un bambino tolto dalle poppe di una madre infetta. Insom-ma fu l'angelo tutelare di Milano allora, ed appresso. Cessata la ria pestilenza gli restò a carico un popolo de-solato: ed allora rimasto S. Carlo poverissimo ritornò ricco, perchè la fru-galità, e la parsimonia, e la mortificazione somministrano dei tesori secreti ignorati dal molle, e dal fastoso. Dopo la peste fondò un Collegio per le mendiche fanciulle; ed un altro per li men-

dicanti Orfanelli; e potè morendo consolare in fine cogli avanzi l'Ospedale maggiore dichiarato suo erede. E qui m'arresto, e rammento il detto di Marcello nell'assedio di Siracusa, che per espugnarla facilmente non avrebbe altro desiderato, fuorchè in Siracusa vi fosse un uomo di meno, cioè Archimede. Infelice Milano se aveva entro alle sue mura un tal uomo di meno! Indi mi rivolgo non senza qualche orgoglio a interrogare le preterite età, che mi mostrino un cittadino più operoso, e più benefico. No, nè Temistocle, nè Aristide, nè Camillo, nè Fabio giovaro-no meglio i loro concittadini. Dico che non giovarono meglio, perche migliore cosa è salvare i fratelli che uccidere gl'inimici. Lascio celebrare a Tito Livio gli eroici furori de' suoi Deci, che si sbalzano col destriero nelle cupe voragini vittime stoltamente devote ai numi d'inferno, onde placarli irati contro alla Patria. Non sono di laude avaro a tanti bravi capitani che eziandio ai giorni nostri cadon sul campo combatten-do: ma la fede che si dà, l'onore che si professa, la ricchezza che si spera, il plauso che s' immagina; la corona, la storia, il poema, la terrestre immor-

talità della fama destano il cuore animoso. Forse l'avere nel capo il Campidoglio avrà fatto Scipione stesso più prode a vincer Annibale, ed a distrugger Cartagine. Quanto alla turba dei vulgari soldati essa è una folla quasi di macchine animate che ebbra e confusa dal rimbombo del tamburo, dalla bottiglia dell' acquavite, dal fumo della pipa, dall' urlamento dell' ufficiale se ne va spinta al macello per l'abito di ve-der altri ad andarvi. Ma a che vaneggiò io mai in tali confronti? Lascio verdeggiar volentieri sulla fronte de' guerrieri i loro allori: quella sentenza dia il lettore che a lui piace fra un capitano che suda sul campo romoroso di una battaglia, ed un Vescovo che per lungo tempo solo, abbandonato, senza speranza di premio, senza conforto di plauso giorno e notte pena nel silenzio di una Metropoli deserta; e che fra la mestizia ed il pianto guerreggia la morte, la quale mira su di ogni squallido volto che gli si presenta davanti. L'intendimento mio è provare che il cristiano giusta i principi dell' Evangelio in tutti gli uffici della vita sarà un amator della Patria, ed ancora temporalmente utile cittadino. Per dare un esempio nomino S. Carlo Bor-

Borromeo, ed esaminando tra le difficili vicende del mondo una che è sincili vicende del mondo una che è singolare, con essa pruovo che fu un pre-clarissimo cittadino insignemente propi-zio alla umanità: onde dedurre si possa che non solo non si oppone il Cristia-nesimo all'amor della Patria, ma que-sto amor perfeziona; perchè la santità che è la perfezione del Cristianesimo, come appare in S. Carlo, rende il pa-trio amore perfetto. Leggendo la storia di Milano sembra che quel cospicuo paese sia destinato a ricevere pubblici comodi da'suoi Arcivescovi. Due nomi risuonano chiari alle orecchie degli erurisuonano chiari alle orecchie degli eru-diti oltre al beatissimo del divino Ambrogio. Il primo è quello di Ausperto, che nel secolo nono ristabili a Milano le sue mura, rialzandola dalla umiliazion di tre secoli e mezzo dopo la celebrata strage di Uraja goto spedito da Vitige suo zio. Ariberto è l'altro dell'undecimo secolo, che seppe difendersi da Federico Imperatore come nimico, potè ajutarlo come confederato, volle più settimane festeggiarlo come ospite. Ma l' uno, e l'altro furono anzi Sovrani che cittadini, come nota il dottissimo Conte Verri; e l'uno e l'altro se portarono la mitra in testa, portarono an-

cora la spada in mano. Già io de' militari non voglio favellar più. Il Cardinal Carlo Borromeo fu nipote di un Sovrano grande, ma visse sempre quanto al mondo da umile, e da privato. L' esempio suo però divien appunto più adatto, perchè esempio di pacifico gentiluomo. Chi mi opponesse che S. Carlo avrebbe adoperato in non dissimil maniera ancora in dissimil paese, io lo preghèrei a non voler ricorrere ad un sofisma usurpato dalle stesse magnifiche ampiezze della celestial carità. Certa cosa è ( e ciò basta al proposito nostro ) che Carlo Borromeo fu Milanese di Patria, e che Carlo Borromeo salvò Milano sua Patria.

FINE.

## NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la fede di revisione, ed approvazione del P. F. Gio. Tommaso Mascheroni Inquisitor Generale del Santo Offizio di Venezia nel Libro intitolato: Dell'amore verso la Patria. Trattato dell'Abb. Giambatista Conte Roberti ec. MS. non vi esser cosa alcuna contro la santa Fede Cattolica, e parimente per attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo licenza a Giuseppe Remondini Stampator di Venezia che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova,

Dat. li 23. Settembre 1786.

( Andrea Querini Rif.

( Francesco Morosini 2º. Cav. Proc. Rif.

( Niccolò Barbarigo Rif.

Registrato in Libro a carte 201. al num. 1844.

Giuseppe Gradenigo Seg.

Addl 26. Settembre 1786.

Regist. a carte 137.º nel Libro esistente nel Mag. Eccell. contro la Bestemmia ec.

Giannantonio Maria Cossali Nod.

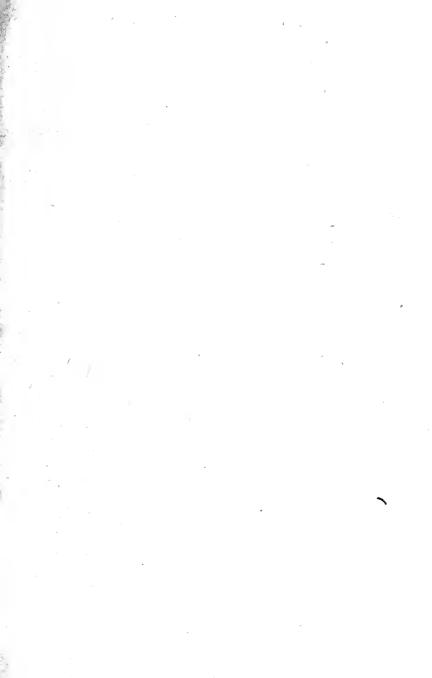

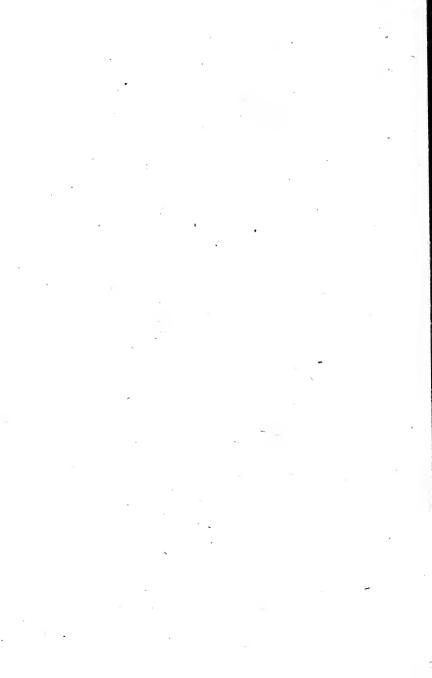

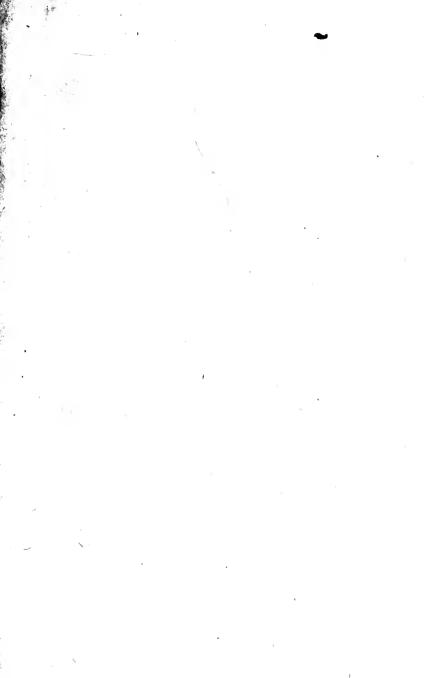

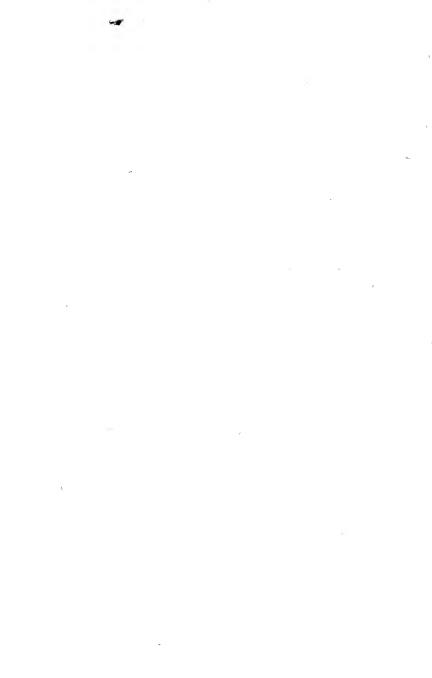



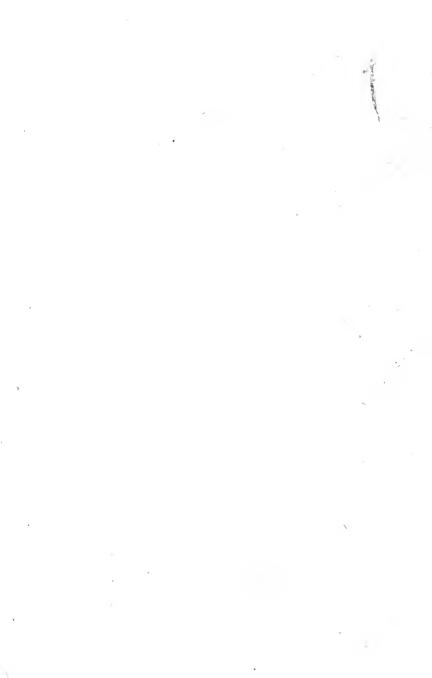





PQ Roberti, Giovanni Battista
4731 Opere
R14
1789
t.8

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

